

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

# Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

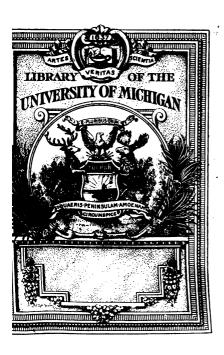



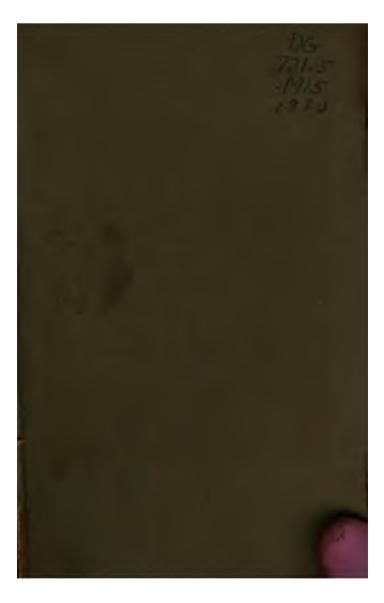

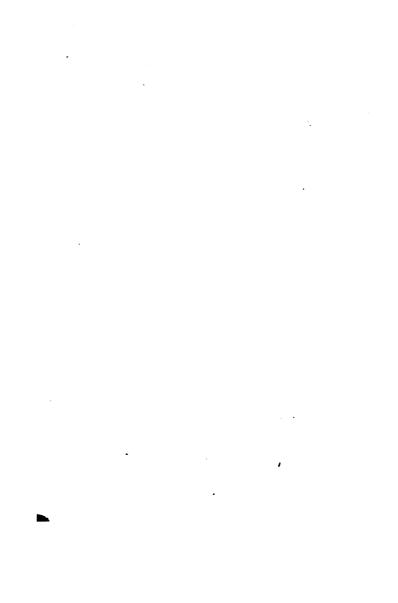

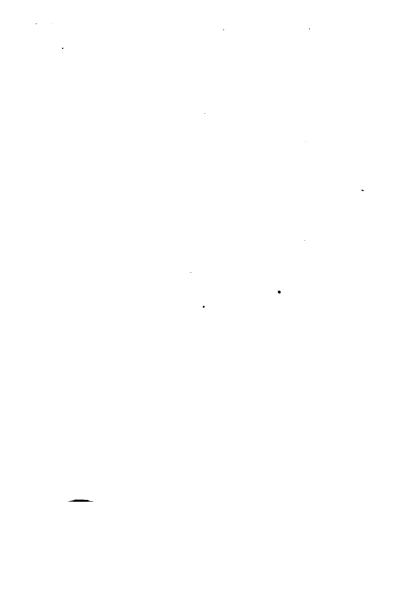

# OPERE

D

# NICCOLÒ MACHIAVELLI

CON GIUNTA 89274

DI UN MUOFO INDICE GENERALE
DELLE COSE NOTABILI.

VOLUME NONO ED ULTIMO.



MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXII.

. **y** (1) 

# LA MENTE DI UN UOMO DI STATO

Forma mentis aeterna.

TAGIT., Vit. Agricol.

.

•

·

.

# AVVERTIMENTO.

Questa Raccolta di Massime, estratte fedelmente dall'opere di Niccolò Machiavelli, e lavoro di un celebre Giureconsulto e letterato pontremolese, il quale le estrasse e le ordinò per far conoscere l'ingiustizia delle accuse contro gli scritti di Machiavello, derivanti da una sinistra prevenzione e da mala intelligenza de'suoi sentimenti.

Il consigliere Bianconi, anch'esso insigne letterato, cui il Collettore comunicò la sua idea, si assunse l'incarico di farle stampare in Roma; e lo eseguì di concerto, senza veruno incontro sinistro per parte del censore di quella città, il quale non poteva mai sospettare che le sentenze ed i precetti politici e morali di quest'uomo incomparabile, a lui affatto stranieri, fossero tali da proporsi per modello a un uomo di stato cattolico. Fu stampata adunque e pubblicata in Roma questa raccolta nel 1771, col seguente frontespizio:

# LA MENTE

DI UN HOMO

# DISTATO

Forma mentis aeterna Tacit., Vit. Agricol.

#### IN ROMA MDCCLXXI.

A spese di Gaetano Quoiani; mercante libraro al Corso vicino a S. Marcello. Con licenza de' Superiori.

Dietro alla tavola de Capitoli vi sono le solite approvazioni, cioè:

*Imprimatur* 

Si videbitur Rev. Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro

D. Jordanus, Patriar. Antioch,, Vicesg.
Imprimatur

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius, Ordin. Praedic., Sacri Palatii Magister.

Dopo la pubblicazione fattane in Roma, piacque al dotto Compilatore variarne il frontespizio, dove aggiunse seconda Edizione, e vi pose la data di Losanna. Vi sece altresì un' errata corrige, che ci è servita per rettificarla in questa nostra Edizione. Finalmente l'arricchi con una elegante lettera dedicatoria, la quale, creata sul tavolino del Collettore, si finge scritta dal Machiavelli stesso al figlio, con una tale perfetta conformità di stile, da illudere il pubblico, e qualunque più avveduto conoscitore dello stile dell'autore. E per meglio sostenere il lodevole inganno, e dare a questo lavoro una vernice di legittimità, appose sotto la lettera una piccola nota, mediante la quale potesse immaginarsi che fosse stata trovata fra le carte di Francesco del Nero. Sapendo di far cosa grata ai Lettori, riportiamo qui la lettera, che è la seguente.

# NICCOLO MACHIAVELLO

#### A BERNARDO SUO FIGLIO.

LEGGETE, figlio mio, in queste poche carte più volumi delle fatiche mie di tanti anni, ed immensi delle fatiche altrui di tanti secoli, e notate, ancor giovane, il pensare di un capo canuto. So che taluno ha sputato vele no contro gli scritti mici, perchè ha dato il suo giudizio sopra ciascuno, e non sopra tutti insieme, e perchè ha mirato più alle parole che alla mente, come se si potesse giudicare dirittamente di un lavoro, o di scienza o di arte, da una sola parte e non dal tutto, e giudicare dalle tinte e non dal disegno. Queste sentenze, quando voi siate più amato dal cielo di me, saranno a voi di assai ammaestramento per trattare le faccende sicuramente, e condurle a fine lieto. Vale.

FRANCISCI PETRI DEL NERO.
An. 1522.

# CAPITOLO I.

# Religione.

NELLE imprese da prendersi, deve esservi l'onor di Dio e il contento universale della città.

# II.

Il timor di Dio facilita qualunque impreaa che si disegna nei governi.

Dove è Religione, si presuppone ogni bene; dove manca, si presuppone ogni male.

Come l'osservanza del culto divino è cagione della grandezza degli stati, il dispregio del culto divino è cagione della loro rovina.

#### V.

L'inosservanza della religione e delle leggi sono vizi tanto più detestabili, quanto che sono in coloro che comandano.

#### VI.

È impossibile che chi comanda sia riverito da chi dispregia Iddio.

# VII.

Nei governi bene istituiti, i cittadini temono più assai rompere il giuramento, che

#### LA MENTE

le leggi, perchè stimano più la potenza di Dio, che quella degli uomini.

#### VIII.

I governi che si vogliono mantenere incorrotti, hanno sopra ogni altra cosa a mantenere incorrotte le ceremonie della religione, e tenerle sempre nella loro venerazione.

#### IX

Se in tutti i governi della repubblica cristiana si fosse mantenuta la religione secondo che dal Datore di essa ne fu ordinato, sarebbero gli stati e le repubbliche cristiane più unite, e più felioi assai che esse non sono.

#### X.

Potere stimare poco Dio, e meno la chiesa, non è ufficio d'uomo libero, ma sciolto, e più al male che al bene inclinato.

#### XI.

La perdita d'ogni devozione e d'ogni veligione si tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti disordini.

#### XII.

S. Francesco e S. Domenico, con la povertà, con l'esempio della vita di Gesù Cristo, ridussero la religione cristiana nella mente degli uomini, e la ritirarono verso il suo principio.

# XIII.

La religione cristiana, avendoci mostra la

nza di

verità e la vera via, deve interpretarsi secondo la virtù e non secondo l'ozio.

XIV.

Non conviene che gli uomini nei dì festivi si stieno oziosi per li ridotti.

Fra tutte le qualità che distinguono un cittadino nella sua patria, è l'essere sopra tutti gli altri uomini liberale e magnifico, specialmente nei pubblici edifizi di chiese, monasteri, e case per i poveri, infermi e pellegrini.

·XVÍ.

Il buon cittadino benchè negli edifizi, e nei tempi, e nelle elemosine spenda continuamente, si duole che mai ha potuto spender tanto in onore di Dio, che lo trovi nei suoi libri debitore.

XVII.

Conviene ringraziare Iddio, quando si è degnato per la sua infinita bontà ornare la città, ed un cittadino d' un segno, quale lei per la sua grandezza, e lui per le sue rare virtù e sapienza hanno meritato.

# CAPITOLO II.

Guerra e Pace.

n buono e savio principe deve amare la pace e fuggire la guerra.

re in-

man-·ligioione.

a criconato. ane non

hielto,

gni n-

10rilla o il

la

# H.

Quelli che consigliano il principe hanno a temere che egli abbia alcuno appresso, che ne'tempi di pace desideri la guerra, per non potere senza essa vivere.

#### HI.

Le armi si debbono riservare in ultimo luogo, dove, e quando gli altri modi non bastino.

#### IV.

Chi ha in sè alcuna umanità, non si può di quella vittoria interamente rallegrare, della quale tutti i suoi sudditi internamente ai contristano.

#### V.

Accrescendo potenza e stato, si accresce ancora inimicizia e invidia; dalle quali cose poi suole nascere guerra e danno.

#### VI.

Quel dominio è solo durabile, che è volontario.

# VII.

Chi, acciecato dall'ambizione, si conduce in luogo, dove non può più alto salire, è poi con massimo danno di cadere necessitato.

# VIII.

In un governo bene istituito, le guerre, le paci, le amicizie, non per soddisfazione di pochi, ma per bene comune, si deliberano.

#### IX.

Quella guerra è giusta, che è necessaria.

Il popolo si duole della guerra messa sen-

#### XL.

Non quello, che prende prima le armi, è cagione degli scandoli, ma colai che è primo a dar cagione che le si prendino.

#### XIL

Si ricordino i principi, che si cominciano le guerre quando altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono.

#### XIII

Qualunque volta o la vittoria impoverisce, o lo acquisto indebolisce, conviene si trapassi o non si arrivia quel termine, perchè le guerre si fanno.

#### XIV.

Non può acquistare forze chi impoverisce nelle guerre, ancorche sia vittorioso, perche ci mette più che non trae dagli acquisti.

## XV.

Ne' governi male ordinati, le vittorie prima votano l'erarie, dipoi impoveriscono il popolo, e dei nemici loro non gli assicurano; onde i vincitori godono poco la vittoria, ed i nemici sentono poco la perdita.

#### XVI.

Bisogna guardarsidalla conquista di quelle

. ;

città e province, le quali si vendicano contro il vincitore senza zulfa e senza sangue, perchè riempiendogli de'suoi tristi costumi, gli espongono ad esser vinti da qualunque gli assalta.

XVII.

La virtu degli uomini anche al nemico è accetta, quanto la viltà e la malignità dispiace.

XVIII.

Chi fa troppo conto della corazza, e vi si vuole onorare dentro, non fa perdita veruna che stimi tanto, quanto quella della fede.

#### XIX:

Anche nella guerra mai è gloriosa quella fraude, che fa rompere la fede data, e i patti fatti.

XX.

Il confederato deve preporre la fede alla comodità e pericoli.

XXI.

La maggiore e più importante avvertenza, che deve avere chi comanda un esercito, è di avere appresso di se uomini fedeli, peritissimi della guerra, e prudenti, con li quali continuamente si consigli, e con loro ragioni delle sue genti, e di quelle del nemice, quale sia maggior numero, quale meglio armato, o meglio a cavallo o meglio

ne' cavalli.

# XXII.

Fra tutte le cose con le quali i capitani si guadagnano i popoli, sono gli esempi di castità e di giustizia.

XXIII.

È cosa crudele, inumana ed empia, anche nella guerra, stuprare le donne, viziare le vergini, non perdonare ai tempj e luoghi pii.

XXIV.

Può più negli animi degli uomini un atto umano, e pieno di carità, che un atto feroce e violento; e molte volte quelle province e quelle città, che l'armi, gl'istrumenti bellici, e ogni altra umana forza non ha potuto aprire, un esempio d'umanità o di pietà, di carità o di liberalità ha aperte; di che ne sono nelle storie molti esempi. A Scipione Affricano non dette tanta riputazione in Spagna l'espugnazione di Cartagine Nuova, quanto gli dette quell'esempio di castità d'avere renduta la moglie giovane, bella e intatta al suo marito, la fama della quale azione gli fece amica tutta la Spagna. Vedesi, questa parte quanto la sia desiderata dai populi negli nomini grandi, e quanto sia laudata dagli scrittori, e da quelli che descrivono la vita de'principi, e da quelli che ordinano come debbano vivere, fra i quali Senofonte s'affatica assai in dimostrare quanti onori, quante vittorie, quanta buona fama arrecasse a Ciro l'essere umano e affabile, e non dare alcun esempio di sè nè di superbo, nè di crudele, nè di lussurioso, nè di nessun altro vizio che macchi la vita degli uomini.

# XXV.

Non fu mai partito savio condurre il nemico alla disperazione.

# XXVI.

I popoli corrono volontari sotto l'impero di chi tratta i vinti come fratelli, e non come nemici.

#### XXVII.

Chi è rozzo e crudele nel comandare, è male obbedito da suoi; chi è benigno ed umano è ubbidito.

# XXVIII.

È meglio per comendare una moltitudine esser umano, che superbo, esser pietoso, che crudele.

# XXIX.

Fecero miglior frutto i capitani romani, che si facevano amare dagli eserciti, e che con ossequio li maneggiavano, che quelli che si facevano straordinariamente temere.

# XXX.

L'umanità, l'affabilità, le grate accoglienze de capi possono molto negli animi de soldati; e confortando quello, all'altro promettendo, all'uno porgendo la mano, l'altro abbracciando, si fanno ire all'assalto con impeto.

# XXXI.

Negli eserciti si deve avere grande osservanza di pena e di merito verso di quelli che, o per loro bene o per loro male operare, meritassero o lode o biasimo. Per questa via si acquista imperio grande.

# XXXII.

La riverenza di chi comanda, i suoi costumi, le altre sue grandi qualità fanno a un tratto fermar le armi.

#### XXXIII.

Quel principe che abbonda di uomini, e manca di soldati, deve solamente non della viltà degli uomini, ma della sua pigrizia e poca prudenza dolersi.

#### XXXIV.

Non può fuggire la fame quell' esercito che non è osservante di giustizia, e che licenziosamente consuma quello che gli pare, perchè l'uno disordine fa che la vettovaglia non vi viene, l'altro che la venuta inutilmente si consuma. Nel soldato debbesi soprattutto riguardare ai costumi, e che in lui sia onestà e vergogna, altrimenti si elegge un istrumento di scandalo, e un principio di corruzione, perchè non sia alcuno che creda nell'educazione disonesta, e nell'animo brutto possa capire alcuna virtù, che sia in alcuna parte lodevole.

#### XXXVI.

Se in qualunque altro ordine della città e dei regni si deve usare ogni diligenza per mantenere gli uomini fedeli, pacifici, e pieni di timore d'Iddio, nella milizia si deve raddoppiare, perchè in quale uomo debbe ricercare la patria maggior fede, che in colui che le ha a promettere di morire per lei? In quale debbe essere più amore di pace, che in quello, che solo alla guerra puote esser offeso? In quale debbe esser più timore d'Iddio, che in colui che, ogni di sottomettendosi ad infiniti pericoli, ha più bisogno degli aiuti suoi?

# XXXVII.

I scandalosi, oziosi, senza freno, senza religione, fuggitivi dall'impero del padre, bestemmiatori, giuocatori, in ogni parte mal nutriti non si ricevino per soldati, perchè simili costumi non possono esser più contrari ad una vera e buona disciplina.

#### DI UN TOMO DI STATO. XXXVIII.

Negli eserciti si vietino le femmine e giuochi odiosi, anzi si tenghino i soldati in tanti esercizi, ora particolarmente, ora generalmente, che non resti loro tempo a pensare o a Venere o a giuochi, nè ad altre cose che faccino i soldati sediziosi e inutili.

#### XXXIX.

Un governo bene ordinato sceglie per la guerra uomini nel fiore della loro età, nel qual tempo le gambe, le mani e l'occhio rispondono l'uno all'altro; ne aspetta che in loro scemino le forze e cresca la malizia.

#### XL.

Le armi in dosso a'propri soldati date dulle leggi e dagli ordini, non fecero mai dauno, anzi sempre fanno utile, e mantengonsi le città più tempo immacolate mediante queste armi, che senza.

# XLI.

Si deve somigliare agli antichi nelle coseforti e aspre, non nelle delicate e molli.

# XIII.

Si deve pregare Iddio che dia vittoria a chi rechi salute, e pace alla cristianità.

#### XLIII:

Chi è contento d'una mezzana vittoria; sempre ne sara meglio, perchè quelli che vogliono sopravanzare, spesso perdono.

Machiavelli, vol. IX.

# LA MERTE XIIV.

Ricevendo una città d'accordo, se ne fracutile e sicurtà, ma avendola a tener per forza, porta nei tempi avversidebolessa e noia, e ne'pacifici danno e spesa.

XLV.

Per concludere un accordo, bisogna cancellare le differenze nate.

XLVI.

Come si fa un accordo con buon animo, si conserva con migliore.

XLVII.

È ufficio d'un principe buono, posate le armi, volger l'animo a far grande sè e la città sua.

# XLVIII.

Un uomo si rende eccellente nella guenta e nella pace, quando nell'una è vincitore, nell'altra benefica grandemente la città e i popoli suoi.

XLIX.

Ad un principe nelle faccende eccellente, quello che ha perduto in guerra, la pace dipoi duplicatamente gli rende.

Il modo di mantenere il suo stato, è stare armato d'armi proprie, vezseggiare i sudditi, e farsi amici i vicini.

# CAPITOLO III.

Bel Diritto delle Genti nato col Cristianesimo.

# 6. I.

Passo i Gentili gli uomini vinti in guerra, o si ammazzavano o rimanevano in perpetuo schiavi, dove menavano la loro vita miseramente; le terre vinte, o si desolavano, o n'erano casciati gli abitatori, tolti i loro bemi, mandati dispersi per il mondo, tantochè i superati in guerra pativano ogni ultima miseria. Ma la cristiana religione ha fatto sì, che de' vinti, pochi se ne ammazzano, niuno si tiene lungamente prigione, perchè con facilità si liberano; le città, aucorchè si sieno mille volte ribellate, non si disfanno, gli nomini si lasciano ne' beni loro.

# Ħ.

I nostri principi cristiani nelle loro conquiste amano egualmente le città loro soggette, e lasciano loro le arti tutte, e quasi tutti gli ordini antichi, a differenza dei barbari principi orientali, destruttori de' pacsi e dissipatori di tutte le civiltà degli uomini.

# CAPITOLO IV.

Vizi che resero i Grandi preda de' Piccoli.

6. I.

S ingannavano quei principi antichi, i quali credevano che l'arte di ben governare gli stati consistesse nel sapere, negli scritti, pensare una cauta rispoeta, scrivere una bella lettera, mostrare nei detti e nelle parole arguzia e prontezza, saper tessere una fraude, ornarsi di gemme e d'oro, dormire e mangiare con maggior splendore degli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi con i sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nell'ozio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostrato alcuna lodevole via, volere che le parole loro fossero responsi d'Oracoli; nè si accorgevano i meschini che si preparavano ad esser preda di chiunque gli assaliva. Testimone l'Italia, dove tre potentissimi stati furono nel XV secolo saceheggiati e guasti, perchè chi li reggeva stavano in simil errore, e vivevano nel medesimo disordine.

# CAPITOLO V.

Leggi.

S. I.

DEVE stimarsi poco vivere in una città, dove possino meno le leggi che gli uomini; perchè quella patria è desiderabile, nella quale le sostanze e gli amici si possano sicuramente godere, non quella dove ti possino esser quelle tolte facilmente; e questi per paura di loro propri nelle tue maggiori necessità ti abbandonano.

H.

Uno stato non vive sicuro per altro che per essersi obbligato a più leggi, nelle quali si comprende la sicurtà di tutti i suoi popoli.

III.

Chi non è regolato dalle leggi fa gl'istessi errori, che la moltitudine sciolta.

IV.

La forza delle leggi è atta a superare qualunque ostacolo anche della natura del territorio.

.: **V**.

Come i buoni costumi per mantenersi hanno bisogno di buone leggi, così le leggi per mantenersi hanno bisogno di buoni costumi. Perchè i bueni costumi non si mutino in pessimi, il legislatore deve frenare gli appetiti umani, e torre loro ogni speranza di potere impunemente peccare.

VII.

Le leggi fanno gli uomini buoni. VIII.

Dalle buene leggi nasce la buona edu-

IX.

Dalla buona educazione nascono i buoni esempi.

X.

In un governo bene istituito, le leggi si erdinano secondo il bene pubblico, non sesondo l'ambisione di pochi.

XI.

Spogliare con nuova legge alcuno dei beni nel tempo che li dimanda con ragione in giudizio, è ingiuria che tira dietre pericoli grandissimi contro il legislatore.

XII.

Dove una cosa per sè sensa la legge opera bene, non è necessaria la legge.

XIII.

Una legge non deve mai maculare la fede impegnata ne' patti pubblici.

XIV.

Non si può fare legge più dannosa, che quella che riguardi assai tempo indietro.

# XV.

La legge non deve riandare le cose passate, ma sibbene provvedere alle fature.

#### XVI.

Nessuna cosa fa tanto onore ad un uomo ehe di nuovo sorga, quanto famo le nuovo leggi e i nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono fondate, ed abbino in lovo grandezza, lo fanno reverendo e mirabile.

#### XVIL

Non basta per la salute d'uno stato avere un principe che prudentemente governi mentre vive, ma è necessario aver uno che l'ordini in modo, che morendo ancor si mantenga.

## XVIII.

Regola che mai, o raro falla: Non si muti dove non è difetto, perchè non è altro che disordine. Dove però tutto è disordine, meno vi rimane del vecchio, meno vi rimane del cattivo.

# XIX.

I governi meglio regolati, e che hanno lunga vita, sono quelli che mediante gli ordini loro si possono spesso rinnovare, e il modo di rinnovarli è ridurli verso i principi suoi, con fargli ripigliare l'osservanza della religione e della giustizia quando principiano a macchiarsi.

XX.

Felice si può chiamare quello stato, il quale sortisce un uomo sì prudente, che gli dia leggi ordinate in modo, che senza aver bisogno di correggerle possa vivere sicuramente sotto quelle.

XXI.

Il riformatore delle leggi deve operare con prudenza, giustizia e integrità, e portarsi in modo, che 'nella riforma vi sia il bene, la salute, la pace, la giustizia, e l'ordinato vivere de' popoli.

XXII

Non sarà mai lodevole quella legge che sotto una poca comodità nasconde assai difetti.

# CAPITOLO VI.

Giustizia.

# 6. I.

In principe ottimo deve tenere il suo paese in giustizia grande, esser facile nell'udienza, e grato.

II.

Si deve far opera diligente che la giustizia abbia il debito suo.

III.

Favorendo la giustizia, mostri che l'ingiustizia ti dispiace.

#### IV.

I giudici perchè abbino maestà e riputazione devono essere di età avanzata.

Bisogna che i giudici sieno assai, perchè i pochi fanno sempre a modo de' pochi.

È debito ed ufficio d'ogni nomo, dove pretendesse ragione, addimandarla per via ordinaria, e mai adoprar forza.

#### VII.

Si deve operare con ogni rimedio espediente, che la violenza e forza si reprima, e chi pretende ragione prenda la via ordinaria, ne sopporti che persona si vaglia con la forza e violenza.

#### VIII.

Circa i danni dati, conviene si riscuota la sola emenda del danno, che è debito civile, e non la condennagione, che è debito criminale.

#### IX.

Un governo bene ordinato deve impedire il disordine di simili accuse di danui dati, che impoveriscano le parti, perchè tutto di si gravano insieme.

#### X.

Melle condennagioni si deve usare umanità, discrezione e misericordia.

#### XI.

Fra i congiunti si appartiene acconciare

amorevolmente le cose loro, più tosto che per la via dei litigi; ed il comporli insieme è cosa lodevole.

#### XII.

Per non dar disagio alle parti, il giudice, tutto bene inteso ed esaminato, deve far ogni opera di comporle insieme, che sara lodevole.

#### XIII.

Il giudice, intese le parti e le loro ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente, e sensa forsare di vedere, se per il debito della giustizia può comporle insieme, che è opera lodevole. E, quando dopo le diligenze usate, non possa, amministri ragione e giustizia secondo gli ordini.

# XIV.

Chi giudica, deve udire amorevolmente le parti, e far ragione e giustizia a chi l'ha indifferentemente.

#### XV.

Chi giudica deve redere e intendere diligentemente la causa, e far ragione a una parte e l'altra, facendo quel che richiede l'omeste e ragionevole.

# XVI.

Nello scrivere o parlare ad un giudice per chi ti ha ricerco di favore in una sua causa, non gli dirai altre, se non che potendolo aiutare, non partendo punto dalla giustisia, ti sarà caro.

# CAPITOLO VII.

Carichi pubblici.

6. L

Pracui le imposte sieno ugnali, conviene che la legge e non l'uomo le distribuisca.

La sontuosità necessita il principe a gravare i popoli straordinariamente, ed esser fiscale.

Ш

Dallo spendere assai ne resultano gravezze, dalle gravezze quesele.

IV.

Con la parsimonia il principe viene ad usare liberalità a tutti quelli a cui mon teglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pechi.

V.

Nell'esazione delle tasse si deve seprattutto aver compassione alla miseria e calamità de' popoli, per mantenerli al paese più che è possibile.

VI.

È cosa conveniente aver pietà de' poveri e miserabili; perciò nel riscuoter le tasse si deve aver loro compassione, perchè è cosa dura voler trarre donde non si può. Nell'esazioni delle tasse si abbia discrezione e misericordia, che richiede la calamità de' popoli, sopportandogli, e non volendo da loro più che si può.

VIII

Con modi onesti e ordinari si riduchine le tasse al giusto e ragionevole.

IX.

Gli uffiziali nei lavori pubblici si portino con umanità e discrezione, per non esasperare i lavoratori di campagna nei tempi massime sinistri, nei quali hanno più bisogno di misericordia che di rigidità; perchè il principale istituto dei lavori pubblici è diretto alla salute, utilità e bene del paese a tempi convenienti, e non per impoverire e far vivere malcontenti gli uomini.

X.

Nei lavori pubblici si trattino i lavoratori di campagna in tal modo amorevolmente, che piuttosto venghino volontari che forzati, dovendo esser più a cuore i comuni e popoli, che i lavori.

XI.

Tali opere si conduchino col più atto e dolce modo si può, per non far disperare gli uomini.

#### CAPITOLO VIII.

Agricoltura, Commercio, Popolazione, Lusso, Viveri.

# g. Ì.

Na governi moderati e dolci si veggono moltiplicare in maggior numero quelle ricchezze che vengono dalla cultura, e quelle che vengono dalla arti, perchè ciascuno volentieri moltiplica in quella cosa, e cerca di acquistare quei beni che crede, acquistati, potersi godere. Onde ne nasce che gli uomini a gara pensano ai privati e pubblici comodi, e l'uno e l'altro viene maravigliosamente a crescere.

La sicurezza pubblica, e la protezione sono il nerve dell'agricoltura e del commercio; perciò deve il principe animare i sudditi a potere quietamente esercitare gli esercizi lero e nella mercanzia e nell'agricoltura, e in egni altro esercizio degli uomini, affinchè quello non si astenga d'ornare le sue possessioni per timore che non sieno tolte, e quell'altro di aprire un traffico per paura delle taglie; ma deve preparare premi a chi vuol fare queste cose, e a qualunque modo ampliare la sua città o il suo stato.

#### LA MENTE

#### III.

Le possessioni sono più stabili e ferme ricchezze, che quelle fondate sulla mercantile industria.

#### IV.

I Romani giustamente credevano che non lo assai terreno, ma il bene coltivato bastasse.

#### V.

Senza abbondanza di uomini mai non riuscirà di fare grande una città. Questo si fa per amore, tenendo le vie aperte e sicure ai forestieri che disegnassero venire ad abitare in quella, acciocche ciascuno vi abiti volentieri.

#### VI

Nei governi moderati e dolci si vede maggiori popoli per essere i matrimoni più liberi, e più desiderabili dagli uomini, perchè ciascuno procrea volentieri quei figliuoli che crede poter nutrire, non dubitando che il patrimonio gli sia tolto, che conosce non solamente, che nascono liberi e non schiavi, ma che possano mediante la virtà loro diventar grandi.

#### VII.

Uno stato ingrandisce con esser l'asilo della gente cacciata e dispersa.

#### VIII.

Senza campi pubblici, dove ciascuno pos-

ŧ

sa pascere il suo bestiame, senza selve dove prendere del legname da ardere, una colonia non può ordinarsi.

Gli esili privano le città di uomini, di ricchezza e d'industria.

I popoli sono ricchi quando vivono come poveri, e quando nessun fa conto di quello gli manca, ma di quello ha necessità.

I popoli sono ricchi quando dal paese loro non escono danari, sendo contenti a quello che il loro paese produce, e quando nel loro paese sempre entrano e sono portati danari da chi vuole delle loro robe lavorate manualmente, di che condiscono i paesi esteri.

#### XII.

I governi ben regolati hanno canove pubbliche da mangiare e da bere, e da ardere per un anno.

XIII.

I governi ben regolati, per poter teneré la plebe pasciuta, e senza perdita del pubblico, hanno sempre in comune per un anno da poter dargli da lavorare in quegli esercizi che siano il nervo e la vita della città e dell'industria, de' quali la plebe si Pasca,

#### LA MENTE XIV.

Le province, dove è danaro ed ordine, sono il nervo dello stato.

# CAPITOLO IX.

Mali dell'Ozio.

§. I.

Nell'ozio sogliono generarsi assai mali contro i costumi, perche i giovani sciolti, più che l'usitato, in vestire, in conviti, in altre simili lascivie, sopra modo spendono, ed essendo oziosi, in giuochi e in femmine il tempo e le sostanze consumano; e gli studi loro sono, apparire col vestire splendidi, e col parlare sagaci e astuti, e quello che più destramente morde degli altri, è più savio e da più stimato, e non si rispettano i precetti della Chiesa.

11.

In uno stato, che sta la maggior parte del tempo ozioso, non può nascere uomini nelle faccende eccellenti.

III.

Per lo più gli nomini oziosi sono istrumento a chi vuole alterare.

IV.

Quanto all'ozio che arrecasse il sito di una città, si debbe ordinare che a quelle: necessitadi le leggi la costringhino, che il sito non la costringesse; e imitare quelli che sono stati savi, ed hanno abitato in paesi amenissimi e fertilissimi, e atti a produrre uomini oziosi ed inabili adogniritroso esercizio, che per ovviare a quelli danni, i quali l'amenità del paese, mediante l'ozio, avrebbero causati, hanno posto una necessità d'esercizio.

## CAPITOLO X.

Brutti Effetti di un Governo corrotto.

## g. I.

Is un governo corrotto non si trova tra i cittadini nè unione, ne amicizia, se non tra quelli che sono di qualche scelleratezza consapevoli.

#### H.

In un governo corrotto, perchè in tutti la religione e il timore di Dio è spento, il giuramento e la fede data tanto basta, quanto ella è utile; di che gli uomini si vagliono non per osservarlo, ma perchè sia mezzo a più facilmente ingannare; e quanto l'inganno riesce più facile e sicuro, tanto più lode e gloria se ne acquista. Per questo gli uomini nocivi sono come industriosi lodati, e i buoni come sciocchi biasimati.

Machiavelli, vol. IX.

In un governo corrotto i giovani sono oziosi, i vecchi lascivi, e ogni sesso e ogni età è piena di brutti costumi; al che le leggibuone, per esser dalle usanze guaste, non rimediano.

#### IV

Da tal corruzione nasce quella avarizia che si vede ne'cittadini, e quell'appetito, non di vera gloria, ma di vituperosi onori, dal quale dipendono gli odi, le inimicizie, i dissapori, le sette, dalle quali nascono afflizioni di buoni, esaltazioni di tristi; perchè i buoni, confidatisi nell'innocenza loro, non cercano come i cattivi di chi straordinariamente li difenda e onori, tantoche, indifesi e inonorati, rovinano.

#### V.

Da quest' esempio di corruzione nasce l'amore delle parti, e la potenza di quelle, perchè i cattivi, per avarizia e per ambizione, i buoni, per necessità la seguono, e quello, che è più pernicioso, è il vedere come i motori di esse, l'intenzione e fine loro con un pietosò vocabolo adonestano.

#### VI.

Da tal corruzione ne nasce che gli ordini e le leggi, non per pubblica, ma per propria utilità si fanno. Da tal corruzione ne nasce, che le guerre, le paci, le amicizie, non per gloria comune, ma per soddisfazione di pochi si deliberano.

#### VIH

In una città macchiata di tali disordini, le leggi, gli statuti, gli ordini civili, non secondo il bene pubblico, ma secondo l'ambisione di quella parte che è rimasta superiore, si sono sempre in quella ordinati, e erdinano.

# CAPITOLO XI.

Precetti e Sentenze notabili.

§. I.

Ner costumi si deve vedere una modestia grande. Mai si deve far atto, o dir parola che dispiaccia; si deve esser riverente ai maggiori, modesto con gli eguali, e con gli inferiori piacevole; le quali cose fanno amarsi da tutta la città,

II.

È cosa in questo mondo d'importanza assai conoscer se stesso, e saper misurare le forze dell'animo e dello stato suo.

111.

Coloro sono meritamente liberi, che nelle

buone, non nelle cattive opere, si esercitano, perchè la libertà male usata effende se e gli altri.

IV.

La generosità dell'animo, il parlare il vero, giova, specialmente quando è detto nel cospetto di uomini prudenti.

V.

La reputazione che si trae da parenti e dai padri è fallace, ed in poco si consuma quando la virtù propria non l'accompagna.

VI.

Nel giudicare delle cose fatte da altri, non si deve mai una disonesta opera con una onesta cagione ricuoprire, nè una laudevole opera, come fatta a contrario fine, oscurare.

VII.

Il perdonare viene da animo generoso. VIII.

Chi è prudente e buono deve esser contento di donare agli animi adirati le gravi ingiurie delle loro poro savie parole.

IX.

Un buon cittadino, per amore del ben pubblico, deve dimenticare le ingiurie private.

X.

Chi ossende a torto, da cagione ad altri d'esser osses a ragione.

#### XI.

Il principio delle inimicizie è l'ingiuria, e il principio dell'amicizia i benefizi, ed erra chi si vuol far amico un altre, e cominciasi dall'ingiuria.

#### XII.

Nel petto di uomo facinoroso non può scender alcun pietoso rispetto.

#### XIII.

L'uomo virtuoso e conoscitore del mondo, si rallegra meno del bene, e si rattrista meno del male.

#### XIV.

L'animo fermo mostra che la fortuna non ha potenza sopra di lui.

#### XV.

Gli uomini eccellenti ritengono in ogni fortuna il medesimo animo e la loro medesima dignità; i deboli s'inebriano nella buona fortuna, attribuendo tutto il bene che hanno a quelle virtù che non conobbero mai; d'onde nasce, che diventano insopportabili e odiosi a tutti colero che hanno intorno.

# XVI,

La natura degli uomini superbi e vili è, nelle prosperità esser insolenti, e nelle avversità abietti e umili.

### . XVII.

Inogniazione è detestabile usare la fraude.

# EA MENTE XVIII.

Buono non sarà mai giudicato colui che faccia un esercizio, che a voler d'ogni tempo trarre utilità, gli convenga esser rapace, frandolento e violento.

#### XIX

Un principio tristo deve partorire altre simili cose.

# XX.

Gli uomini non buoni temono sempre che altri non operi contro di loro quello che pare loro meritare.

#### XXI.

Degli onori, che si tolgono agli uomini, quello delle donne importa più.

#### XXII.

Nessun indizio si può aver maggiore di uomo, che le compagnie con le quali usa: meritamente uno che usa con compagnia onesta acquista buon nome, perchè e impossibile che non abbia qualche similitudine con quella.

#### XXIII,

Quando uno è stato buon amico, ha buoni amici ancor lui.

#### XXIV.

Nel tempo delle avversità si suole sperimentare la fede degli amici.

#### XXV.

Non vi è cosa che da un amico per gli amici volentieri non si debba spendere. Non si può ricordare senza lacrime la perdita di chi era dotato di quelle parti, le quali in buono amico dagli amici, in un cittadino dalla patria si possono desiderare.

### XXVII.

Quando la fortuna ci ha tolto un amico, non vi è altro rimedio, che il più che a noi è possibile cercare di godere la memoria di quello, e ripigliare se da lui alcuna cosa fosse stata o acutamente detta o saviamente trattata.

#### XXVIII.

Non vi fu, nè vi è mai legge che proibisca, o che biasimi e danni negli uomini la pietà, la liberalità, l'amore.

#### XXIX.

È ufficio di uomo buono quel bene, che per malignità della fortuna non ha potuto operare, insegnarlo ad altri, acciocche sendone capaci, alcuno di quelli più amato dal cielo possa operarlo.

#### XXX.

Il buon cittadino deve esser misericordioso, e dare elemosine, non solamente a chi le domanda, ma molte volte al bisogno dei poveri, senza esser domandato, soccorrere.

#### XXXI.

Il buon cittadino deve alle avversità degli uomini sovvenire, le prosperità aiutare. Il buon cittadino deve amare ognune, i buoni lodare, e de'cattivi aver compassione.

XXXIII.

Non è guadagnare, beneficando uno, offender più.

XXXIV.

Si deve stimare chi è, non chi puè esser liberale.

#### XXXV.

Niuna cosa fa morir tanto contento, quanto ricordarsi di non aver mai offeso alcuno, anzi piuttosto beneficato ognuno.

# CAPITOLO XII.

Bell Esempio di un buon Padre di famiglia.

# g. I.

Nicomaco era uomo grave, risoluto, rispettivo, dispensava il tempo suo onorevolmente, si levava la mattina di buon'ora, udiva la sua messa, provvedeva al vitto del giorno: dipoi, se egli aveva faccepde in piazza, in mercato, a'magistrati, le faceva; quando che no, o si riduceva con qualche cittadino tra ragionamenti onorevoli, o si ritirava in casa nello scrittoio, dove egli ragguagliava sue scritture, riordinava suoi conti; dipoi piacevolmente colta ana brigata desinava, e

desinato ragionava colfigliuolo, ammonivalo, davagli a conoscer gli uomini, e con qualche esempio antico e moderno glinsegnava a vivere Andava dipoi fuori, consumava tutto il giorno o in faccende o in diporti gravi e onesti; venuta la sera, sempre l'Ave Maria lo trovava in casa; stavasi un poco con esso noi al fuoco, se egli era di verno, dipoi s'entrava nello scrittoio a rivedere le faccende sue, alle ore tre si cenava allegramente. Questo ordine della sua vita era un esempio a tutti gli altri di casa, e ciascuno si vergognava non lo imitare, e così andavano le cose ordinate e liete.

## · CAPITOLO XIII.

Principe Buono.

§. I.

I buon principe con il suo esempio raro e virtuoso, fa nel governo quasi il medesimo effetto che fanno le leggi e gli ordini, perchè le vere virtù d'un principe sono di tanta reputazione, che gli uomini buoni desiderano imitarle, e li tristi si vergognano tener vita contraria.

II.

Le virtù grandi del principe lo fanno tèmere e amare da' sudditi, e dagli altri principi maravigliosamente stimare, donde lascia fondamento grande si suoi posteri.

HL

Se due principi, l'uno dopo l'altro sono di gran virtu, si vede spesso che fanno cose grandissime, e che ne vanno con la fama insino al cielo. David senza dubbie fu un uemo per arme, per dottrina, per giudizio eccelientissimo, e fu tanta la sua virtu, che avendo vinti ed abbattuti i suoi vicini, lascio a Salomone suo figliuolo un regno pacifico, quale egli si potesse con le arti della pace e della guerra conservare, e si potesse godere felicemente la virtu di suo padre.

IV.

Due continue successioni di principi virtuosi sono sufficienti ad acquistare, per così dire, il mondo.

V:

Nessuna cosa fa tanto stimare il principe quanto dare di sè rari esempi con qualche fatto o detto raro, conforme al bene comune, il quale mostri il Signore e magnanimo, e liberale, o giusto, e che si riduca come in proverbio tra i suoi soggetti.

VI.

Un principe deve cercare ne'sudditi l'ubbidienza e l'amore. L'ubbidienza gli dà l'essere osservatore degli ordini, l'esser tenuto virtuoso. L'amore gli dà l'affabilità, l'umanità, la pietà. VII.

È molto più facile al buono e savio principe esser amato da' buoni, che da' cattivi, e obbedire alle leggi, che voler comandar loro. E volendo intendere il che avessero a tenere a far questo, non hanno a durare altra fatica, che pigliare per loro specchio la vita de' principi buoni, come sarebbe Timoleone Corintio, Arato Sicioneo, e simili, nelle vite de' quali vi troveranno tanta sicurtà e tanta soddisfazione di chi regge e di chi è retto, che dovrebbe venirgli voglia d'imitarli, potendo fecilmente farlo. Perchè gli uomini, quando sono governati bene, non cercano, nè vogliono altra libertà.

VIII.

L'esser umano, affabile, non dar alcun esempio di sè, nè di superbo, nè di crudele, nè di lussurioso, nè di nessun altro vizio che macchi la vita degli uomini, reca al principe onori, vittorie e buona fama.

IX.

Un principe savio e buono, per mantenersi buono, per non dar cagione a figliuoli di diventar tristi, mai farà fortezza, acciocche quelli nou in su la fortezza, ma in su la benevolenza degli uomini si fondino.

X.

Il principe deve con tanta umanità raccogliere gli uomini, che mai gli parli alcuno che si parta malcontento.

# LA MENTE

Deve radunarsi qualche volta con i cittadini, e dare di sè esempio di umanità e di magnificenza, tenendo nondimeno sempre ferma la maesta della dignità sua, perchè questa non si vuole che manchi mai in cosa alcuna.

#### XII.

I principati che hanno buoni ordini, non danno mai autorità assoluta ad alcuno, se non negli eserciti, perchè in questo luogo solo è necessaria una subita deliberazione, e per questo che vi sia unica petestà. Nelle altre cose il principe savio e buono non può fare alcuna cosa senza consiglio.

#### XIII.

I principi devono fuggire come la peste gli adulatori; e per difendersene, elegghino uomini savi, con dare solo a quelli libero arbitrio a parlargli la verità.

#### XIV.

Un principe deve esser largo domandatore, e dipoi, circa le cose domandate, paziente uditore del vero. Anzi intendendo che alcuno per qualche rispetto non glie ne dica, turbarsene.

#### · XV.

I buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino della prudenza del principe, e non la prudenza del principe da' buoni consigli. XVI.

I consigli che procedono da capo canuto e pieno d'esperienza, sono più savi e più utili.

#### XVII.

Un principe avrà gloria grande di aver dato principio al suo principato, onorandolo e corroborandolo di buone leggi, di buoni amici e di buoni esempi.

XVIII.

Il principe deve esser grato ai confederati, da nemici temuto, giusto con i sudditi, e fedele con gli esteri.

#### XIX.

Il fine del principe deve essere di tenere la città abbondante, unito il popolo, e la nobiltà onorata.

#### XX.

Nel conceder li gradi e dignità, deve il principe andare a trovare la virtu ovunque si trova, senza rispetto di sangue.

#### XXI.

Le cose che il buon principe deve introdurre simili alle antiche, sono, onorare e premiare la virtù, non disprezzare la povertà, stimare i modi e gli ordini della disciplina militare, costringere i cittadini ad amare l'uno l'altro, e vivere senza Sette, stimare meno il privato che il pubblico, ed altre cose simili.

# XXII.

Quanto sia laudabile in un principe mantenere la fede, e vivere con integrità, e non con astuzia, ciascuno lo intende.

#### XXIII.

La fede pubblica, promessa a'sudditi, si deve invidabilmente osservare.

#### XXIV.

Il buon principe non sa, nè vaole mai dar occasione ad alcuna materia di scandalo, per esser amatore della pace e della giustizia.

#### XXV.

È ufficio d'un principe buono torre a'delinquenti la via di peccare, e ridurli alla via retta.

### XXVI.

In ogni sorte di governo le calunnie sono detestabili, e per reprimerle non si deve dal principe perdonare a ordine alcuno, che vi faccia a proposito.

#### XXVII.

Il savio e buon principe deve essere degli uomini letterati amatore ed esaltatore.

#### XXVHI.

Deve aprire studi pubblici, conducendo i più eccellenti uomini, perchè la gioventù possa negli studi delle lettere esercitarsi.

# DI UN UOMO DI STATO.

Deve amare qualunque è in un'arte occellente.

### XXX.

Il principe deve aver cura che i popoli non menchino di nutrimento.

#### XXXI.

Deve porre i prezzi onesti e giusti ai viveri, e provvedere soprattutto che i poveri abbiano il debito loro, e non siano defraudati.

## CAPITOLO XIV.

Ministro.

# 6. I.

DALL'autorità del ministro a quella del principe deve esser intervallo assai.

#### II.

Ciò che fa maraviglioso un ministro, è la sollecitudine, la prudenza, la grandezza d'animo, il buon ordine nel governo.

#### III.

Il ministro, se non consiglia le cose utili al suo principe senza rispetto, manca dell'officio suo.

#### IV.

Chi consiglia i principi, deve pigliar le cose moderatamente, e non prenderne alcuna per sua impresa, e dire l'opinione sua senza passione; e senza passione, e conmedestia difenderla in modo, che se il principe la segue, che la segua volentieri, e non paia che vi venga tirato dall'importunità.

V.

Il ministro deve difendere la sua opinione con le ragioni, senza volervi usare o l'autorità o la forza.

#### VI.

Il ministro prudente deve conoscer i mali discosto, per esser a tempo a non li lasciar crescere, o deve prepararsi in modo che, cresciuti, non l'offendino.

#### VII.

Un ministro deve camminar con animo, sollecitudine, e senza rispetto.

#### VIII.

Il buon ministro non è sbigottito da impresa alcuna, dove conosca il bene pubblico.

#### IX.

Il ministro, per paura d'un carico vano, non deve mai lasciare di fare un'opera che faccia un utile certo allo stato.

#### X.

Le calunnie date a chi si è adoprato nelle cose importanti dello stato è un disordine, che fa gran male.

#### XI.

Il ministro deve fare ogni cosa per non aver mai a giustificarsi, perchè la giustificazione presuppone errore, o opinione d'esso.

#### XII

Conviene al ministro, avendo a riprendere, tor via l'occasione d'esser ripreso.

#### XIII.

Il fine perchè i ministri sono mandati in una città è di reggere e governare i sudditi con amore e con giustizia, e non stare a gareggiare e contendere insieme; ma aversi a intender bene come fratelli, e cittadini mandati da un medesimo principe.

#### XIV.

Il ministro, se pensa più a sè, che al principe e allo stato, non sia mai buon ministro, perchè quello che ha lo stato di uno in mano non deve mai-pensare a sè, ma al principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui.

#### XV.

Il ministro deve amministrare il suo grado a util pubblico, e non a propria utilità.

#### XVI.

Chi è obbligato alle proprie passioni, non può ben servire un terzo.

#### XVII.

Rade volte accade che le particolari passioni non nuochino alle universali comodità.

#### XVIII.

Il ministro deve essere alieno dalle rapine pubbliche, e del bene comune aumentatore.

Machiavelli, vol. IX.

#### XIX.

In uno stato corrotto da partiti, fra i ministri ogni cosa, ancorche minima, si riduce a gara. I segreti si pubblicano; così il bene, come il male si favorisce e disfavorisce. I buoni come i cattivi sono egualmente lacerati; nessuno fa l'ufficio suo.

#### XX.

Il ministro si guardi da'partiti o astuti o audaci, perchè se paiono nel principio buoni, riescono poi nel trattarli difficili, e nel finirli dannosi.

#### XXI.

Il ministro deve guardarsi da quelli errori che non sono conosciuti che con la rovina dello stato.

#### XXII.

L'ignavia nei principi, e l'infedeltà nei ministri rovinano un impero, benchè fondato sopra il sangue di molti virtuosi.

#### XXIII

Un ministro estero deve esser grato achi è mandato, pratico, prudente, sollecito, e amorevole del suo sovrano e della sua patria.

#### XXIV.

Il ministro estero deve saper disputare delle condizioni degli stati, degli umori de' principi e popoli, e quello che si può sperare nella pace, e temere nella guerra.

### XXV.

Il ministro si ricordi, che non i titoli illustrano gli uomini, ma gli uomini i titoli; e che nè sangue, nè autorità ha mai reputazione senza la virtù.

#### XXVI.

Il ministro deve morire più ricco di buona fama e di benevolenza, che di tesoro.

# CAPITOLO XV.

Principe Tiranno.

### 6. I.

In vedere con quali inganni, con quali astuzie i principi tiranni, per mantenersi quella reputazione che non avevano meritata, si governavano, è non meno utile, che non siano le cose virtuose a conoscersi. Perchè, se queste i liberali animi a seguitarle accendono, quelle a fuggire e a spegnerle gli accenderanno.

#### H.

Il principe tiranno, di cui l'età nostra è libera, non viveva che a propria utilità.

#### III.

Per dar effetto ai maligni suoi pensieri, dava segni di religione e di umanità.

#### IV.

Rompeva le leggi dello stato, e lo governava tirannicamente.

Rompeva le leggi, e quelli modi e quelle consuetudini che erano antiche, e sotto le quali gli uomini lungo tempo erano vivuti.

Toglieva ai magistrati ogni segno di onori, ed ogni autorità, che riduceva a sè propria.

#### VII.

Le taglie, che poneva a'sudditi, erano gravi, i giudizi suoi ingiusti.

Quelle faccende, che nei luoghi pubblici con soddisfazione di tutti si facevano, le riduceva a far nel palazzo suo con carico e. invidia sua.

#### IX.

Quella severità e umanità, che a principio fingeva, in superbia e crudeltà la convertiva; d'onde molti erano condannati a morte, o con nuovi modi tormentati.

Per non si governare meglio fuori che dentro, ordinava per il contado rettori, i quali battevano e spogliavano i contadini.

Favoriva la plebe per batter meglio i grandi, i quali aveva a sospetto benchè da loro fosse beneficato, perchè non credeva che igenerosi animi, i quali sogliono essere nella nobiltà, potessero sotto la sua servitù contentarsi.

#### XII.

Aveva per massima, che non può troppo detestarsi, che gli uomini si devono o vezzeggiare o spegnere.

#### XIII.

Con le spesse morti e continue, impoveriva e consumava le città.

#### XIV.

A ciascuno erano legate le mani e serrata la bocca, e si puniva con crudeltà chi biasimava il suo governo.

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

Si dimostrava nel suo governo avaro e erudele; nell'audienza difficile, nel rispondere superbo.

#### XVI.

Faceva e disfaceva gli nomini a posta sua.

#### XVII.

Voleva la servitù, non la benevolenza degli uomini, e per questo più d'esser temuto che amato desiderava.

#### XVIII.

Nel governo faceva ogni cosa nuova non lasciava niuna cosa intatta, trasmutava gli uomini di provincia in provincia, come si trasmutano le mandrie. Questi modi come sono crudelissimi, e nemici d'ogni vivere, non solamente cristiano, ma umano, dovevali qualunque uomo fuggire, e velere più tosto vivere privato, che principe con tanta rovina degli uomini.

XX.

Tali modi facevano vivere i sudditi pieni d'indignazione, veggendo la maestà dello stato rovinata, gli ordini guasti, le leggi annullate, ogni onesto vivere corrotto, ogni civile modestia spenta.

#### XXI

Tali modi, e vie straordinarie, rendevano infelice e malsicuro il principe istesso, perche, quantopiù crudeltà usava, tento diventava più debole il suo governo.

#### XXII.

Per tali modi lo stato del principe tiranno era un esempio d'ogni scelleratissima vita, perche si vedeva per ogni leggiera cagione seguire occisioni e rapine grandissime; il che nasceva dalla tristisia di chi reggeva, non dalla natura trista di chi era retto. Ed essendo infiniti i bisogni del principe tiranno, era forzato volgersi a molte rapine, e quelle per vari modi usare.

#### XXIII.

Fra le altre disoneste vie, che il tiranno teneva, faceva leggi, e proibiva alcuna azione, dipoi era il primo che dava cagione della inosservanza di essa, nè mai puniva gl'inosservanti, se non quando vedeva esser incorsi assai in simile pregiudizio, e allora si voltava alla punizione, non per zelo delle leggi, ma per cupidità di riscuotere la pena.

XXIV.

Donde nascevano molti inconvenienti, e sopra tutto questo, che i popoli s'impoverivano, e non si correggevane.

XXV.

E quelli che erano impoveriti, s'ingegnavano contro ai meno potenti di loro prevalersi.

#### XXVI.

Onde tutti i peccati dei popoli, che il tiranno aveva in governo, nascevano di necessità per esser lui macchiato di simili colpe-

# CAPITOLO XVI.

Lode e sicurezza del buon Principe, vituperio e pericolo del Tiranno.

# 6. I. .

QUANTO sono laudabili i fondatori d'un governo beue ordinato, tanto quelli d'una tirannide sono vituperabili.

H.

Coloro che si volgevano allatirannide non

si avvedevano che fuggivano tanta fama, tanta gloria, tanto onore, sicurtà, quiete, aoddisfazione d'animo, e incorrevano in tanta infamia, vituperio, biasimo, pericolo e inquietudine.

#### III.

È impossibile che quelli principi, se avessero letto le istorie, e delle memorie delle antiche cose avessero fatto capitale, non avessero voluto vivere più tosto Agesilai, Timoleoni e Dioni, che furono buoni principi, che Nabidi, Falari e Dionisi, che furono tiranni, perchè avrebbon veduto questi esser sommamente vituperati, e quelli eccessivamente laudati.

#### IV

Avrebbero veduto ancora come Timoleone, e gli altri, non ebbero nella patria loro meno autorità che si avessero Dionisio e Falari, ma di lunga avervi avuto più sicurtà.

#### V.

Si consideri quante laudi meritarono più quelli imperatori che vissero sotto le leggi, e come principi buoni, che quelli che vissero al contrario.

#### VI.

Si vedrà come a Tito, Nerva, Traiano, Antonino e Marco non erano necessarii soldati pretoriani, nè la moltitudine delle ieggi a difenderli, perchè i costumi loro, la

DI UN TOMO DI STATO. benevolenza del popolo, l'amore del senate li difendeva.

Si vedrà come a Caligola, Nerone, Vitellio, e a tanti altri scellerati imperatori, non bastarono gli eserciti orientali e occidentali a salvarli contro quelli nemici, che i loro rei costumi, la loro malvagia vita aveva generati.

#### VIIL

E se l'istoria di costoro fosse stata ben considerata, sarebbe stata assai ammaestramento a quelli principi prima che si volgessero alla tirannide, a mostrare loro la via della gloria o del biasimo, e della sicurtà odel timore, perchè di XXVI imperatori, che furono da Cesare a Massimino, XVI ne furono ammazsati, e dieci morirono ordinariamente; e se di quelli che furono morti, ve ne fualcuno buono, come Galba e Pertinace, fu morte da quella corruzione che l'antecessore suo aveva lasciato nei soldati.

#### IX.

Chi considera i tempi di Roma governati dai buoni, vede un principe sicuro nel mezzo de'suoi sicuri cittadini, ripieno di pace e di giustizia il mondo, vede il senato con la sua autorità, i magistrati con'i suoi onori, godersi i cittadini ricchi le loro ricchezse, la nobiltà e la virtù esaltata, vede ogni

licenza, corruzione e ambizione spenta, vede i tempi aurei, dove ciascuno può tenere e difendere quella opinione che vuole, vede in fine trionfare il mondo, pieno di riverenza e di gloria il principe, di amore e di sicurtà i popoli.

X

Chi considera i tempi di Roma governati da'tiranni, li vede atroci per le guerre, discordi per le sedizioni, nella pace e nella guerra crudeli, tanti principi morti col ferro, tante guerre civili, tante esterne; l'Italia afflitta e piena di nuovi infortuni; rovinate e saccheggiate le città diquella. Vede Roma arsa, il Campidoglio da' suoi cittadini disfatto, desolati gli antichi templi, corrotte le cerimonie, ripiene le città di adulterj, vede il mare pieno di esilj; gli scogli pieni di sangue. Vede in Roma seguire innumerabili crudeltà; e la nobiltà, le ricchezze, gli onori, e sopra tutto le virtù, essere imputate a peccato capitale. Vede premiare gli accusatori, esser corrotti i servi contro il signore, i liberi contro il padrone, e quelli, a chi fossero mancati inimici, esser oppressi dagli amici.

XI.

Dopo ciò, chi era nato di uomo doveva ebigottirsi d'ogni imitazione de'tempi governati da'cattivi, e accendersi d'un immenso desiderio di seguire i buoni. Doveva desiderare di possedere una città corrotta, non per guastaria in tutto come un Cesare, ma per riordinaria come Romolo. E veramente i cieli non possono dare agli uomini maggiore occasione di gloria, ne gli uomini la possono maggiore desiderare. In somma dovevano considerare quelli, a chi i cieli davano tale occasione, come erano loro proposte due vie: l'una che li faceva vivere sicuri, e dopo la morte li rendeva gloriosi; l'altra li faceva vivere in continue angustie, e dopo la morte lasciare di sè una sempiterna infamia.

Fine di tutte le Opere.

# INDICE

# DELLE MATERIE CONTENUTE NEL NONO ED ULTIMO POLUME.

| Avvertimento. pag.                                                        | 3         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAP. I. Religione.                                                        | 7         |
| II. Guerra e Pace. III. Bel Diritto delle Genti nato col                  | 9         |
| Cristianesimo.  IV. Vizi che resero i Grandi preda dei                    | 19        |
| Piccoli.                                                                  | . 20      |
| ∇. Leggi.                                                                 | 21        |
| VI. Giustizia.                                                            | 24        |
| VII. Carichi pubblici. ,,                                                 | 27        |
| VIII. Agricoltura, Commercio, Popola-                                     |           |
| zione, Lusso, Viveri. ,,                                                  | 29        |
| IX. Mali dell'Ozio. ,,                                                    | 32        |
| X. Brutti Effetti di un Governo corrotto. ,,                              | 33        |
| XI. Precetti e Sentenze notabili. " XII. Bell'Esempio di un buon Padre di | 35        |
| famiglia.                                                                 | 40        |
| XIII. Principe Buono. ,,                                                  | 4 c       |
| XIV. Ministro. ,,                                                         | 47        |
| XV. Principe Tiranno.                                                     | 5 t       |
| XVI. Lode e sicurezza del Buon Prin-                                      |           |
| cipe, vituperio e pericolo del Tiranno. "                                 | <b>55</b> |

# INDICE GENERALE

# DELLE COSE NOTABILI

#### CONTENUTE NELLE OPERE

# DI NICCOLÒ MACHIAVELLI.

#### AFFERTENZA.

Le virgolette " alla sinistra di qualche articolo, dinotano che esso dipende immediatamente da quello che lo precede, e non dalla voce che ne fa testo.

#### A

| ABATI: famiglia fiorentina, della fazione<br>de' Bianchi. vol. 1. pag.<br>Le sue case vengono consumate da | l 1 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • •                                                                                                        | 120   |
| NERI; qual fosse, e creduto autore d'un                                                                    |       |
| incendio appicoatosi in Firenze. » ABATI (gli): capi degli Ordini monastici;                               | 121   |
| come si creassero in Francia dai Monaci.                                                                   | 184   |
| Abbondanza d'uomini; come far si possa, perchè una città diventi grande. IX.                               | 3o    |
| ABELE; perchè ucciso dal fratel Caino. V. Accenti (gli), e la pronunzia fanno le                           | 5o3   |
| lingue disserenti.                                                                                         | 9     |

| <b>6</b> <sub>2</sub> <b>A</b>              |      |
|---------------------------------------------|------|
| ACCIAJUOLI: famiglia fiorentina; cerca      |      |
| di ridurre in servità Firenz . vol. 1. pag. | 150  |
| Angelo; capo di congiure in Firenze. »      | 161. |
| · •                                         | 171  |
| Oratore al Re di Francia. II.               | 159  |
| Cerca di torre la riputazione e lo stato    | ·    |
|                                             | 201  |
|                                             | 216  |
| Cerca di riconciliarsi con Piero De' Me-    |      |
|                                             | 217  |
|                                             | 219  |
|                                             | 227  |
| ALAMANNO; uno dei Signori di Firen-         | . •  |
|                                             | 222  |
| Donato; accetto al popolo.                  | 246  |
| Si unisce al Medici. "                      | 248  |
| Suoi maneggi ed ambizione. "                | 249  |
| È confinato.                                | 25 L |
| Oratore al Re di Francia. II.               | 288  |
| Nuore. "                                    | 289  |
| RAFFAELLO; sposa una de' Bardi. »           | 202  |
| Perchè nemico a' Medici.                    | ivi  |
| ACCIDENTI (gli): che condussero Roma        |      |
| alla sua perfezione, quali furono. III.     | 20   |
| Veggonsene dei medesimi in diverse          |      |
| città, ed in popoli diversi.                | 156  |
| Grandi; vengono o pronosticati da se-       |      |
|                                             | 211  |
| Che frappongonsi all'esecuzione delle       |      |
|                                             | 434  |
| È necessario che ne nascano tuttodì         |      |
| in una città grande, e perchè. "            | 58o  |

| Accidenti: Strani ed insperati che nacquero                               | •    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| in Roma. vol. III. pag.                                                   |      |
| Pensati; con facilità si rimediano: con                                   |      |
| difficoltà gli sùbiti. 17.                                                | 53o  |
| ACCOPPIATORI (gli); quali fossero. VIII.                                  | 453  |
| Accorus (gli): fatti per forza, non vengo-                                |      |
| no osservati nè dalle repubbliche, nè                                     | ;    |
| da' principi. III.                                                        | 223  |
| Se osservinsi più da quelle che da                                        |      |
| <b>7</b>                                                                  | 225  |
| Osferti a principi assaltati; non deggio-                                 |      |
|                                                                           | 366  |
| Di Lodovico Signor di Milano co' Ve-                                      |      |
|                                                                           | 46 L |
| Accorno (l'): è più utile a tener le città,                               |      |
|                                                                           | . 18 |
| Come debba concludersi.                                                   |      |
| Fatto con buon animo; con migliore si                                     |      |
| conserva.                                                                 |      |
| Accrescimento (l') di potenza e di stato;                                 |      |
| quali conseguenze produca, "                                              |      |
| Accusz (le): sono necessarie e giovevoli                                  |      |
| in una Repubblica. III. 45                                                |      |
| Utili effetti che producono.                                              | 45   |
| Per danni dati; quali debbano esser im-                                   |      |
| pearter                                                                   |      |
| ACHILLE: imitato da Alessandro Ma-                                        |      |
| gno. 1V.                                                                  | ,,,  |
| A qual fine venga dagli antichi scrit-                                    |      |
| tori posto a modello de principi. »<br>ACILIO GLABRIONE : console romano, | 91   |
| TOTAL SECTION I ENGINEER TOMANO                                           |      |

| con quale stratagemma riuscisse a trion-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| far de' nemici. vol. IV. pag. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |
| ACOMATTO Bascià; come ricompensato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| da Baisit, poichè gli donò il regno. V. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                         |
| ACQUAPENDENTE; terra messa a sacco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| dal Dura Valentino. VI. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                         |
| Acquisti (gli) : dannosi ; quali siano. 111, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                         |
| Di terre peregrine; qual effetto produ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| cesser ne' Romani. " 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         |
| Che si sanno coll'oro; non si sanno di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| fender col ferro. " 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                         |
| Miracolosi; perchè se ne veggano tut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| todi . " " 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ł                                         |
| Per vittoria e perdita; quali siano. » 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                         |
| Acquisto (l') d'una cosa; invoglia d'una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| altra. VIII. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                         |
| altra. VIII. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                         |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Э                                         |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI. ADIMARI: famiglia fiorentina, della fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Э                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI. ADIMARI: famiglia fiorentina, della fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                         |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  1. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                         |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  1. 11                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2<br>3<br>L                               |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  24                                                                                                                                                                                                                                        | 2<br>3<br>1<br>5                          |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  25                                                                                                                                                                                                         | 2<br>3<br>1<br>5                          |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di Genova.                                                                                                                                   | 2<br>3<br>1<br>5                          |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di                                                                                                                                           | 2<br>3<br>1<br>5<br>6                     |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di Genova.  II. 1                                                                                                                            | 2<br>3<br>1<br>5<br>6<br>5                |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di Genova.  Favoriti da Alfonso d'Aragona.  Uniti coi Fregosi contro i Francesi.  Favoriscono lo Sforza.  11. 17.                            | 2<br>3<br>1<br>5<br>6<br>5<br>9<br>5      |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di Genova.  Favoriti da Alfonso d'Aragona.  Uniti coi Fregosi contro i Francesi.  Pavoriscono lo Sforza.  PROSPERO; fa ribellare Genova.  26 | 2<br>3<br>1<br>5<br>6<br>5<br>9<br>5<br>5 |
| ADERENTI: V. CONGIUNTI.  ADIMARI: famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi.  ANDREA; confinato.  ANTONIO; capo di congiura.  BERNARDO; dichiarato ribelle.  FORESE; capo de' nobili.  ADORNI (gli): famiglia potentissima di Genova.  Favoriti da Alfonso d'Aragona.  Uniti coi Fregosi contro i Francesi.  Favoriscono lo Sforza.  11. 17.                            | 23<br>15<br>6<br>5<br>9<br>5<br>7         |

| A                                                                     | 65         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ADRIATICO, mare; cost detto dalla                                     |            |
| colonia Adria speditavi dai Tosca-                                    |            |
| ni. vol. III. paģ.                                                    | 254        |
| ADULATORI (gli): qual perniciosa peste                                |            |
| siano. IV.                                                            | 123        |
| Debbono da' principi fuggirsi al paro                                 |            |
| della peste. "IX.                                                     | 44         |
| AFFRICA (l'); conta pochi uomini eccel-                               | <b>.</b> . |
| lenti in guerra, e perchè.                                            | 350        |
| AGATOCLE: uo mo abbiette; come dive-                                  |            |
| nisse re di Siracusa. »                                               | 45         |
| Crudeltà e valore di esso.                                            | 46         |
| Posto al pare di qualunque ecsellente                                 |            |
| capitano. "                                                           | 47         |
| Non da noverarsi fra gli eccellentissimi                              |            |
| nomini. »                                                             | ivi        |
| Non potendo sostener la guerra di casa,                               | -05        |
| assaltò e ruppe i Cartaginesi. III.                                   | 283        |
| Da bassa fortuna pervenne ad impero                                   |            |
|                                                                       | 290        |
| Potè occupar la patria ad un tratto,                                  | 130        |
| per esser principe d'un esercito, » AGESILAO, re di Sparta: lodato. » | 439<br>61  |
| Perchè mostrasse a' suoi soldati i Per-                               | O I        |
|                                                                       | 427        |
| Buon principe, e degno d'esser da prin-                               | 427        |
|                                                                       | 56         |
| AGGREDI URBEM CURONA; che significassé                                | 30         |
|                                                                       | 516        |
| AGGUATI (gli): come si pratichino e si                                |            |
| tendano agl'inimici.                                                  | 415        |
| Machiavelli, vol. IX. 5                                               | •          |
|                                                                       |            |

| Agguati: come debbano guardarsi dai      | 42   |
|------------------------------------------|------|
| capitani, camminando coi loro eser-      |      |
| citi. vol. IV. pag.                      | 447  |
| Di quante sorti siano.                   | ivi  |
| Come potranno ovviarsi. »                | ivi  |
| AGIDE; re di Sparta, ucciso dagli Esori  |      |
| per aver tentato di ridurre gli Spartani |      |
| agli ordini antichi di Licurgo. Ill.     | 58   |
| AGOBBIO V. LANDO.                        | •    |
| AGRARIA: V. LEGGE AGRARIA.               |      |
| AGRICOLTURA (l'); debb'essere protetta   |      |
|                                          | 20   |
| da' principi, e perchè. IX.              | 29   |
| AGRIPPA; inviato da' Romani contro agli  |      |
| Equi in compagnia di Quinzio, cede a     |      |
| questo tutta l'amministrazione della     |      |
|                                          | 478  |
| AGUTO GIOVANNI: assoldato dai Fioren-    |      |
| tini, I.                                 | 23   |
| È rimosso dai Fiorentini, e condotto al  |      |
|                                          | 239  |
| ALANI (gli); assaltano la Gallia e la    | ·    |
| Spagna. » 4 •                            | seg. |
| ALAMANNI Boccaccino; spedito allo        |      |
|                                          | 304  |
| ALARICO; re dei Visigoti.                | 4    |
| Albano, lago; perchè, e come si deri-    | ,    |
| vasse. Ill.                              | 76   |
| ALBERTI (gli): famiglia fiorentina; la   | 70   |
| loro pompa fu causa della loro ro-       |      |
|                                          | :4ı  |
|                                          | •    |
| Villinonin.                              | 242  |

| ,                                  |                |
|------------------------------------|----------------|
| A                                  | 67:            |
| Alberti : Presi e confinati. vol   | . 1. pog. 246  |
|                                    | » 256 e 260    |
| Collegati cogli Otto della città.  | » 107          |
| Ribelli ed ammoniti.               | » 255          |
| Ritornati in patria.               | II. 10 `       |
| Antonio; uomo pacifico.            | l. 255         |
| Bandito.                           | » ivi          |
| Fatto cavaliere.                   | <b>≈ 218</b>   |
| BENEDETTO; unito al Medici.        | » 19 <b>9</b>  |
| Chiama il popolo all'armi.         | » 20L          |
| Fatto cavaliere.                   | » a18          |
| Esce del palaszo.                  | » 221 e seg.   |
| Sua autorità.                      | » 22 <u>9</u>  |
| Posto a guardia della città.       | » 25o          |
| Suo carattere.                     | » 235          |
| Venuto in sospetto.                | <b>∞ 2</b> 3g  |
| Gonfaloniere.                      | » 24L          |
| Confinato.                         | » 242          |
| Suo discorso.                      | » ivi          |
| Morte ed onori.                    | » 245          |
| ALBIZZI (gli): famiglia fiorentina | ı; divisi      |
| fra loro di partite.               | » 311          |
| Privati del magistrato.            | » 194          |
| Dividono Firenze, per la loro      | inimici-       |
| zia con la famiglia de'Ricci.      | » 181 e seg.   |
| Come si confermò la division       | ne della       |
| città per la loro ambizione.       | <b>229</b>     |
| Luca; figlio di Maso, si getta dal | la parte       |
| di Rinaldo.                        | » 311          |
| Luca; siglio d'Antonio, inviato    | a Cor-         |
| tona.                              | II. 36o        |
| Commissario a Pisa.                | » 400 <u> </u> |

Sna discorso.

Commissario.

» 293

သည်

| <b>A</b>                              | <b>6</b> 9     |
|---------------------------------------|----------------|
| Albizzi Rinaldo; calunniate, si di    | fende,         |
|                                       | l. pag. 301    |
| Nuovamente accusato,                  | » ão7          |
| Sdegnato.                             | » 310          |
| Gerca di spegner Cosimo De            | Me-            |
|                                       | 315 e seg.     |
| Cerca d'indurre il Visconti a fai     | r guer-        |
| ra a Firenze.                         | Î II. 17       |
| Suo discorso.                         | » 18           |
| Consiglia alla battaglia il Piccinine | o. »· 80       |
| Si stabilisce in Ancona.              | · » · 85       |
| Suo carattere.                        | <b>ઝ ાંગાં</b> |
| Suo detto a Cosimo De' Medici.        | . » 1gL        |
| ALBOINO, re de' Longobardi : in       |                |
| a venire in Italia da Narsete.        | I. 17          |
| Suo carattere.                        | » 18           |
| Quali città vennero da esso occup     |                |
| Servesi del teschio di Communi        |                |
| tazza da bere                         | w ivi          |
| Ucciso da Almachilde.                 | 133 10         |
| ALCIBIADE : consigliò agli Atenies    | •              |
| cupazione della Sicilia, al che       |                |
| pose Nicia.                           | III. 479       |
| Qual artifizio usasse onde assic      | nearci         |
| se le guardie vegliavano, es          |                |
| Atene dagli Spartani assediata        | FV 500         |
| ALDEROTTI (gli): famiglia fiore       | FV. 92%        |
| vengono ammoniti.                     | 1. 244         |
| Matteo; confinato.                    |                |
| ALE (fe); che cosa sossero negli e    | 99 <b>24</b> 3 |
| romani.                               | 111 Zo.        |
|                                       |                |

entral entral control of the entral control

| 76 A                                         |
|----------------------------------------------|
| ALEMAGNA (l'): quanto sia buona e re-        |
| ligiosa. vol. III. pag. 205                  |
| Come religiosamente vi si paghino le         |
| imposizioni. 200                             |
| Perohè rimaste siano in lei sola la          |
| bontà e la religione. » ivi                  |
| Come governinsi le di lei repubbliche,       |
| e da che nasca il loro modo di vi-           |
| vere. >> 326                                 |
| Cosa ella fosse un tempo. " ivi              |
| Le sue comunità ed i suoi principi per-      |
| chè non soccorressero l'imperatore. » 328    |
| Le sue città sono liberissime e fortissi-    |
| me, e in che consista la loro for-           |
| tezza. 1V. 58                                |
| Per essere riparata da conveniente vir-      |
| tù, è libera dalle tante variazioni cui      |
| va soggetta l'Italia. » 130                  |
| Quanta sia la sua potenza. 202               |
| I suoi popoli sono ricchi perchè vivo-       |
| no come poveri. » 203 e 221                  |
| É piena di repubbliche e di prin-            |
| cipati. » 351 e 355                          |
| Perché sia in essa molta virtù. 22 355       |
| Le sue città perchè vivano sicure. V. 470    |
| ALESSAMENO; come riuscisse ad ammaz-         |
| sar Nabide tiranno di Sparta, III. 422 e 430 |
| ALESSANDRIA: da chi fabbricata. 1. 39        |
| Sue origine. III. 14                         |
| Fondata da Alessandro, e perchè. » ivi e 17  |

| A                                             | 71  |
|-----------------------------------------------|-----|
| ALESSANDRO MAGNO: rigetta il consi-           | 7.  |
| glio di Dinocrate, ed in vece edifica         |     |
| Alessandria. vol. III. pag.                   |     |
| Desiderò alcuni che fatti avea mo-            |     |
|                                               | 217 |
| Riceve oratori da Tiro, i quali propon-       |     |
| gongli condizioni che esso da pria            |     |
| rifiuta: quindi le accetta; ed infine         |     |
| 1,0                                           | 365 |
| Sebben morisse appena occupò l'Asia,          |     |
| pur questa non ribellossi dopo la sua         | _   |
|                                               | 23  |
| Prese ad imitare Achille.                     | 79  |
| Qual effetto in lui facesse il suono Fri-     |     |
|                                               | 349 |
| Al par de' Romani, usò corni e trombe         | _   |
| per suono degli eserciti, e perchè. »         | 399 |
| Quante volte sugli necessario parlare al      |     |
| suo esercito, e perchè.                       | •   |
|                                               | 498 |
| Con qual arte pervenne ad espugnar            |     |
|                                               | 516 |
| Qual modo inventasse per disalloggiar         |     |
| - D                                           | 532 |
| « E quale per sostener più gagliarda.         |     |
| mente l'impeto de' nemici. »                  |     |
| In qual figura gli si rizzassero le statue. » | ivi |
| Qual fosse in fatto di guerra, e di reg-      |     |
|                                               | 539 |
| Come potè farsi principe di tutto il          |     |
| mondo. "                                      | 540 |

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

| 72 A                                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Alessandro Magno: Oprò grandi cose, per                      |
| aver armato la popolazione de Ma-                            |
| cedoni. vol. VIII, pag. 351                                  |
| Esso, e Filippo suo padre, per essere                        |
| stati virtuosi, e d'immediata succes-                        |
| sione l'uno all'altro, acquistarono il                       |
| mondo, III. 103                                              |
| ALESSANDRO d'Epiro: mentre è per                             |
| celebrare le sue nozze con la figliuola                      |
| di Filippo, vien questi ucciso da Pau-                       |
| sania, e perchè.                                             |
| Chiemato dagli sbanditi Lucani alla con-                     |
| quista d'Italia, è poi morto dai me-                         |
| desimi, e perchè. » 381                                      |
| Come riuscisse, con danno del suo pae-                       |
| ee, a vincere gl'Illirici. IV. 495                           |
| ALESSANDRO: imp. rom. perchè venisse                         |
| dall'esercito ammazzato. " 102                               |
| Gli fu inutile e dannoso l'imitar M.                         |
| Aurelio. "2008                                               |
|                                                              |
| ALESSANDRO III. scomunica l'imp. Fe-<br>derico. 1. 38        |
| N                                                            |
| Viene di poi dallo stesso imperatore adorato in Venezia. "21 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| ALESSANDRO VI sdegnato contro Al-<br>fonso. 11, 346          |
|                                                              |
| Invita Carlo VIII a scendere in Italia, " ivi                |
| Collegato con Alfonso. " 347                                 |
| Marita, e divorzia sua figlia Lucre-                         |
| zia.                                                         |
| Diagna di ammogliar Cesare suo figlio,                       |
| Cardinale di Valenza. » 44                                   |

•

.

-

| llessandro VI. Sua politica, vol. II | 73<br>• pag. 443 |
|--------------------------------------|------------------|
| Condizioni da esso imposte al :      |                  |
| Francia pel divorzio. "              |                  |
| Spense tutti i Signori che comande   | <b>27</b> 200    |
| in Romagna.                          | 111. 522         |
| Occupò la Romagna col favore o       | iel re           |
|                                      | . 20 e 57        |
| Quali difficoltà incontrò nel far gi | rande            |
| suo figlio Cesare.                   | » 3 <b>6</b>     |
| Muore, senza poter consolidare la    | a for-           |
| tuna del figlio.                     | » 42             |
| Come si valse del danaro e delle     | e sue            |
| forses                               | » 62             |
| Sebben volesse far grande il figlio  | , an-            |
| ziche la Chiesa, questa però go      | dette            |
| il fratto di sue fatiche.            | n ivi            |
| Quanto fosse artefice perito degl'in | ngan•            |
| ni, e come fortunatamente gli r      | iusci-           |
| rope.                                | » 92             |
| Come si governò dietro la partent    |                  |
| Carlo re di Francia dall' Italia.    |                  |
| Favorisce il nuovo Re di Francia.    | . » 429          |
| Viene da queste abbandquato.         | » 450            |
| Muore, e da quali Ancelle nell       | 'altro           |
| mondo losse seguito.                 | v 438            |
| Delibara occupar Faenza, per ce      | derla            |
| a suo figlio il Duca Valentino.      |                  |
| Creduto autore della ribellione di   |                  |
| zo e della Valdiobiana, ad og        |                  |
| d'ingrandis sempre, più il desta     |                  |
| figlio.                              | » 224            |

.

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALLOCUSIONE di Machiavelli al Magnifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |
| Lorenzo de' Medici, acciò voglia farsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| capo alla liberazione dell' Italia da' Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |
| bari. vol. IV. pag. 133 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130        |
| ALLOGGIAMENTI (gli); come praticati e di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198        |
| ALLOGGIAMENTO (l'): militare; perchè sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J          |
| sicuro debb'essere forte ed ordinato. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458        |
| D'un esercito persetto; come dovrebbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| formarsi. » 461 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 472        |
| Con qual modo e forma venisse prati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482        |
| ALLUME: V. VOLTERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ALMACHILDE: come ingannato da Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| smunda a giacersi seco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19         |
| Uccide Alboino, efugge con Rosmunda. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ivi        |
| Avvelenato da Rosmunda. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         |
| Costringe Rosmunda a bere anch'essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| il veleno. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ivi        |
| ALTOVITI: famiglia fiorentina; capi dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>255</b> |
| Coccine and the coccine and th | 150        |
| ALVIANO (d'): BARTOLOMEO; promette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| a Piero De' Medici di condurlo a Fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404        |
| Esso, e il Duca d'Urbino, condotti dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Veneziani per favorire il suddetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Piero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 417        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

| -                                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| 76 A                                                             |
| Alviano Siegue il suddetto Piero con 300                         |
| cavalli. vol. 11. pag. 426                                       |
| Esso, e Carlo Orsino, destinati da' Ve-                          |
| neziani a divertir l'impresa di Pisa. » 449                      |
| Si presenta a Poppi, ma invano. 2456                             |
| Volgesi contro Pisa. V. 442                                      |
| Volgesi contro Pisa. V. 442  E sconfitto da Fiorentini. VII. 184 |
|                                                                  |
| Bernardino, Abate; con quale inganno                             |
| da Alessandro VI veniese fatto pri-<br>gione. VI. 435            |
|                                                                  |
| Ambasceria (nn'): quanto faccia onore ad nn cittadino. IV, 252   |
|                                                                  |
| Non basta eseguirla fedelmente, ma è                             |
| bensì nevessario eseguirla sufficiente-                          |
| mente. " ivi                                                     |
| Come sufficientemente si eseguisca 253                           |
| AMBASCIATORE (un): non è atto allo stato                         |
| chi non ne sa sostener il grado. » 232                           |
| Debbe su tutto ingegnarsi d'acquistar ri-                        |
| putazione, e come la si acquisti. " 233                          |
| Quali siano le cose di che debbe dar                             |
| parte al suo signore, e quali d'esse                             |
| facili e difficili.                                              |
| Debbe stringer amicizia co' faccendieri                          |
| delle corti, e perchè. " ivi                                     |
| "Come dovrà con essi contenersi. " 234                           |
| Come possa venir onorato nella città                             |
| ove fu inviato. " 235                                            |
| Come debba esser informato delle pra-                            |
| tiche le quali vanno attorno, e qual                             |
| conto farne. » ivi                                               |

.

futuro.

· m 533

| 78 A                                        |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ambizione. Di dominare; genera odi fra      |             |
| i principi e le repubbliche confi-          |             |
| nanti. vol. 111. pag.                       | 465         |
| De' Veneziani ; mise i Francesi in          |             |
| Italia. IV. 19 e                            | 37          |
| De' potenti ; è la cagione per cui rovi-    | •           |
|                                             | 469         |
|                                             | 502         |
| Suo corredo, e sunesti essetti. » 503, 504e | 506         |
| Se congiungasi a fierezza, volge il suo     | ,           |
| furore contro gli esterni, anzi che         |             |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••      | 5o5         |
| Se congiungasi a viltà, non v'ha luo-       |             |
| go sicuro dal di lei furore. »              | ivi         |
| È la cagione della rovina e della achia-    |             |
|                                             | 5 <b>06</b> |
| Spinta all'eccesso; conduce al precipi-     |             |
| sio. IX.                                    | 10          |
| De' Prelati; fu causa de' tumulti infra i   |             |
|                                             | 63          |
| Di pochi; facilmente ed in molti modi       | ٠,          |
| si raffrena. »                              | 95          |
| Ambiziesi (gli); che cosa cerchino in una   | į.          |
| repubblica. III. 177 e                      | 465         |
| Amici (gli): debbone considerare sempre     |             |
| più l'intensione di chi manda, che          |             |
| la qualità della cosa mandata. »            | 6           |
| Per paura di loro stessi, abbandonano       |             |
| altrui.                                     | 21          |
| Buoni; sogliono aver eziandio buoni         |             |
| amioi. "                                    | 38          |

| <b>A</b>                                              |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Amici: Fedeli; si sperimentano nelle av-              | 79         |
| versità. vol. IX. pag.                                | 38         |
| Non hanno ad aver cosa che non ab-                    |            |
| biano a spendere per gli amici »                      | ivi        |
| Come possa compensarsi la perdita di                  |            |
| quelli toltici dalla fortuna. »                       | _          |
| Amicisia (l'): del Papa; quanto va-                   |            |
| glia. VIII.                                           | 7          |
| A qual fine si deliberi in un governo                 |            |
| bene istituito.                                       | 10         |
| Fra quali cittadini si ritrovi in un go-              |            |
| verno corrotto, »                                     | 33         |
| « Ed a qual fine vi si deliberi. »                    | <b>3</b> 5 |
| Non si può ottenere col mezzo dell'in-                | -          |
| giuria. »                                             | 37         |
| Amicizam (le); sono inutili per un prin-<br>cipe. 1V. | 0_         |
| AMIDA: città nell'Asia; presa da Gaba-                | 87         |
| de, duce de' Persi: come, e per-                      |            |
| chè.                                                  | 362        |
| AMIDEI: famiglia potente in Firense. I.               | 85         |
| Le sue case vengono consumate da un                   | ••         |
| incendio. "                                           | 120        |
| AMIERI; famiglia fiorentina, le di cui                |            |
| case vengono consumate da un incen-                   |            |
| dio. »                                                | ivi        |
| AMILCARE: come si contenesse, allor-                  |            |
| chè venne assaltato da due bande da-                  |            |
|                                                       | 140        |
| Come vinto dagli Spagnuoli.                           | 415        |

| 80            | A                     |                |
|---------------|-----------------------|----------------|
| Ammiraglio    | di Francia; sua inc   |                |
| e salario.    | vol.                  | IV. pag. 196   |
| AMMONE: V     | Glove Ammone.         |                |
| Ammoniti: d   | londe provenisse qu   | pesto no-      |
| me.           |                       | l. 184         |
| Loro numer    | ro.                   | <b>»</b> 197 . |
| Rivocati all  |                       | <b>» 20</b> 0  |
| 'Come satta   | grazia ad essi.       | » 204 e 205    |
| Restituiti a  |                       | <b>220</b>     |
| Chi sossero   |                       | VIII. 453      |
| Fu uno di     | questi il Machiavell  | li. » iyi      |
| AMMUTINAME    | rto degli Svizzeri a  | al campo       |
| centro Pisa   |                       | VI. 41 a 61    |
| AMORE (1'):   | del paro che il timo  | re, spin-      |
| ge gli uo     | mini ad ubbidire, l   | ui. » 495      |
| Che eccede    | ; produce grandi      | inconve-       |
| nientí.       | •                     | » ivi          |
| Qual bene     | procacci ad un prin   | ncipe. > 504   |
|               | rincipe; non viene    |                |
| zato dagi     | i uomini tristi.      | IV. 87         |
| De' soldati i | nverso la patria ed   | l il capi-     |
|               | ohe venga prodotte    |                |
|               | mmai da legge alcu    |                |
| bito, bias    | imato o dannato.      | 1X. 39         |
| È portato d   | tai sudditi al princ  | ripe per       |
| la di lui     | assabilità, umanità e | pietà. » 42    |
| Esso, e la l  | benevolenza ne'poj    | poli, si       |
| pospongo      | no da'principi tiran  | ıni al ti-     |
| more ed       | alla servitù de' med  | lesimi. » 53   |
| Del Senato    | ; rendê più sicuri ;  | gl'impe-       |
| radori ro     | mani, che non le      |                |
| n rotorion.   | e, e le molte leggi.  | » 56           |

|                                       | o.                |
|---------------------------------------|-------------------|
| ANASSARETE: amata da Ifi, vol. V. pag | 8 <u>1</u>        |
| Tramutata in sasso.                   | •                 |
| Ancelle (le) famigliari e care di     | » 519             |
| sandro VI, che seguironio nell'alti   |                   |
| ta, quali furono.                     | » 438             |
| ANCO MARZIO, re di Roma: stimato      |                   |
| co da' vicini, credendolo effemin     |                   |
| perchè propendea per la pace.         | -                 |
| Si risolse a governar sulle trace     |                   |
| Romolo, anzichè su quelle di Nur      |                   |
| I di lui figliuoli uccidono Tarqu     |                   |
| Prisco.                               | » 4o5             |
| ANGHIARI (d') BALDACCIO: distinto     | •                 |
| pitano                                | 11. 102           |
| Viene ucciso.                         | » 10 <b>3</b>     |
| ANGIO' (d'): GIOVANNI; prende pos     | sesso             |
| di Genova in nome del Re di I         |                   |
| cia.                                  | » 170             |
| In dissensione coi Fregosi.           | » 172             |
| Muove la guerra contro Napoli.        | » 1 <b>73</b>     |
| Non approfitta della vittoria.        | » 174             |
| È rotto, e torna in Francia.          | » 17 <del>5</del> |
| Perchè non soccorso.                  | » 195             |
| RENATO; in guerra con Alfonso d       | _                 |
| gona,                                 | <b>"</b> 40       |
| Spogliato del regno.                  | " 98              |
| Sne speranze.                         | ົ <b>ສ</b> 99     |
| Va a Marsiglia.                       | » 100             |
| Richiamato in Italia.                 | » 15g             |
| Riparte per la Francia.               | » 16t ⋅           |
| Machiavelli, vol. IX. 6               |                   |

•

| Angiò Renato: Battuto nell'atto di sbarcar |   |
|--------------------------------------------|---|
| le sue genti in Genova. vol. II. pag. 17   | 5 |
| RINIERI; erede del regno di Napoli. » 1.   |   |
| ANGLI (gli); popoli di Germania: s' în-    |   |
| signoriscono della Brettagna, che dal      |   |
|                                            | 5 |
| Animi (gli) dubbi; con quai modi si con-   |   |
| fermano, o si mantengono irreso-           |   |
| luti. VIII. 30                             | L |
| Animo (l'): nell'esecuzione delle congiu-  |   |
| re suel mancare o per riverenza o          |   |
| per viltà. 111. 42                         | 9 |
| Si perde da' soldati, allorche incomin-    | _ |
| ciano a perdere. » 55                      | 5 |
| Generoso; nen sa rifiutare il perdo-       |   |
| no. 1X. 3                                  | 6 |
| Fermo; si dimostra superiore alla for-     |   |
|                                            | 7 |
| ANNALENA; moglie di Baldaccio, edificò     |   |
| un monastero, poichè le venne ucciso       |   |
| il marito. Il. 10                          | 4 |
| Annate (le); istituite da Bonisacio IX,    |   |
| sui benefizj vacanti. 1. 6                 | 9 |
| Anni (gli) della durata del mondo; quanti  |   |
| siano secondo Diodoro Siculo. III. 26      | 3 |
| ANNIBALE: dove aspettato dai Romani,       |   |
| passate che ebbe due volte le Alpi. » 10   | 9 |
| Rompe i Romani a Canne. " 10               | 9 |
| Riceve oratori dai Sanniti, perchè li      |   |
| soccorra. × 25                             | 0 |
| Assalta i Saguntini, onde attaccar         |   |
| guerra co' Romani. " 27                    | 5 |
|                                            |   |

il volle ad ogni costo morto.

» 496

| •                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 84 A                                                                  |
| Annibale: Quai vantaggi recò nel suo                                  |
| esercito la di lui crudeltà, vol. III pag. 497                        |
| Lodato dagli scrittori per aver eserci-                               |
| tata la fraude in guerra. " 563                                       |
| Sue fraudi felicemente usate a danno                                  |
| dei Romani. » 564                                                     |
| La sua crudeltà fu cagione che non                                    |
| avesse giammai ribellione nel suo                                     |
| esercito, sebben misto di diverse ge-                                 |
| nerazioni.                                                            |
| Come inconsideratamente da alcuni                                     |
|                                                                       |
| Qual modo praticasse a Canne, onde<br>non venir of eso dal sole. 9405 |
| Come si contenesse, dubitando del va-                                 |
| lore di M. Marcello. "408                                             |
| Lodato sopra tutti quelli che hanno                                   |
| ordinato eserciti alla giornata. " 409                                |
| Come collocò il suo esercito contro ai                                |
| Romani in Affrica.                                                    |
| Quando, e perchè non debba essere                                     |
| imitato. "413                                                         |
| Divenuto trascurato per la vittoria di                                |
| Canne perdette l'impero di Roma. 9 /41                                |
| Temendo non poter vincer l'abro ove                                   |
| era accampato, non lo ando giammai                                    |
| a trovere.                                                            |
| Venendo in Italia non fece alcun conto                                |
| de' tumulti francesi. 435                                             |
| Sebben prossimo a Claudio Nerone,                                     |
| non potè accorgerni che questi si                                     |

\*

. . .

| partisse dal suo campo, ed andasse       |      |
|------------------------------------------|------|
| e tornasse dalla Marca, vol. IV. peg.    | 477  |
| Innibale: Con quale stratagemma potè     | •••  |
| eluder Fabio Massimo. "                  | 490  |
| Perchè, nell'incendio di tutti i campi   |      |
| intorno a Roma, salvò quelli soli di     |      |
|                                          | 491  |
| Come cadesse in sospetto ad Antioco,     | . 0  |
| presso cui erasi rifuggito.              | iqi  |
| Assediò Casalino, castello dei Romani,   |      |
| ma non potè impedire che da que-         |      |
|                                          | 515  |
| Come ingannato da Scipione, che gli      |      |
| occupò alcuni castelli.                  | 519  |
| Con qual inganne riuscisse a prender     | ,    |
|                                          | 520  |
| Inganno da esso praticato per impos-     |      |
|                                          | ivi  |
| Oprò grandi cose con eserciti collet-    |      |
| tizi. VIII.                              | 35 L |
| Con la crudeltà, la perfidia e l'irreli- |      |
| gione pervenne a conseguir in Italia     |      |
| ciò che, con qualità affatto opposte,    |      |
|                                          | 424  |
| Perchè prosperasser le sue cose in       |      |
| Italia.                                  | 427  |
| NNIO SETINO; suoi detti, 111. 292, 293 e |      |
| Anno (1'); presso i Fiorentini quando    | - 3  |
| incominciasse. VI.                       | 9    |
| ANNONE Cartaginese : dà un savio con-    | •    |
| siglio sul come contenersi cei Roma-     |      |

| ni, poichè furono vinti a Canné; ma        |
|--------------------------------------------|
| non è accettato. vol. 111. pag. 364        |
| Annone: Domanda da esso fatta agli ora-    |
| tori di Annibale, e giudiziosa rispo-      |
| sta che loro diede                         |
| Aspira alla tiranni le, e come inverso     |
| lui si diportò il senato. , 438            |
| Perchè rovinò nella congiura di Carta-     |
| gine. • 439                                |
| Perihè apprezzasse poco la vittoria di     |
| Canne. 531                                 |
| Fece passare il suo esercito sopra del     |
| fuoco. IV. 451                             |
| AVSELMI GIOVANNI; accusato. 1. 230         |
| ANTELLA (lell') LAMBERTO : fu cagione      |
| che Piero D. Medici tentasse di ri-        |
| tornare in Firenze. 11. 408                |
| Confinato, e preso in una sua villa. » 431 |
| Rivela i fautori dei Medici. 2 432         |
| ANTELLESI (gli); cercano di ridurre in     |
| servità Firenze. 1. 150                    |
| ANTEO: Re di Libia, sconfitto da Er-       |
| cole; ed origine della favola di detto     |
| nome. 111. 285                             |
| Anticai (gli): sono dai moderni imitati    |
| ove meno oncorre, e tras urati ove         |
| più importa. * 10                          |
| Come perseguitassero i tiranni, ed ap-     |
| prezzassero la libertà. 244                |
| Facevano ogni cosa meglio e con più        |
| prudenza che non i moderni. IV. 499        |
|                                            |

| <b>A</b>                                                          | 87          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Antichi: In qual modo occupassero talora                          | - ,         |
| le terre nemiche. val. IV. nag                                    | 52%         |
| le terre nemiche. vol. IV. pag. In che debbano essere, o no, imi- | 024         |
| tati. 1X                                                          | 17          |
| Antiguando; una delle tre divisioni dei                           | -7          |
| moderni eserciti. IV.                                             | <b>389</b>  |
| ANTIOCO: consigliato da Annibale ad                               | 009         |
| assaltar i Romani in Italia, III. 284 e                           | -88         |
| Chiede pace a Scipione, che non l'ac-                             | 200         |
| cetta: si batte, ed è rotto; e come                               |             |
| trattato da' Romani.                                              | 53 L        |
| Mandato in Grecia degli Achei, per                                | -           |
| cacciarne i Romani. IV.                                           | 118         |
| Perchè s' inducesse a sospettar d'Anni-                           |             |
| bale presso di lui rifuggitosi.                                   | /01         |
| ANTIPATRO Macedone; rompe un re                                   | 73-         |
| spartago.                                                         | 29 <b>7</b> |
| ANTONINO PIO: imperadore romano lo-                               | -//         |
| dato. • 62 e IX                                                   | . 56        |
| Detto notabile di lui a un delatore. IV.                          |             |
| ANTONINO CARACALLA: imp. rom. sue                                 | •           |
| buone e cattive qualità.                                          | 104         |
| Ammazzato da un centurione, e per-                                | •           |
|                                                                   | 105         |
| ANTONIO PRIMO; come trattato da Mu-                               | -           |
| ziano e da Vespasiano, poichè a que-                              |             |
|                                                                   | 122         |
| Anziani (gli): magistratura di Lucca;                             |             |
| quali fossero. IV.                                                | 166         |
| ANZIATI (gli); perchè richiedessero i Ro-                         |             |
| mani che loro mandassero un pre-                                  |             |
| fetto.                                                            | 335         |

•

| ANZIO; città, abitata da nuova gente        |     |
|---------------------------------------------|-----|
| vol. 11. pag.                               | 484 |
| Apologisti del Machiavelli. I liv a         | Llx |
| APOLLONIDE; biasima l'ambiguità e la        |     |
| tardità dei Siraonsani nel deliberare, III. | 297 |
|                                             | 447 |
| APPARIZIONI (le) di cose nuove in tempo     |     |
| di zussa; quali essetti producano, e co-    |     |
|                                             | 474 |
| APPENNINI (gli); fanno sicura la Fran-      |     |
| cia dagli assalti degl'Italiani. IV.        | 187 |
| APPETITI (gli) umani; perchè siano in-      | •   |
| saziahili III.                              | 234 |
| APPIANO (d') JACOPO; congiurò e tolse       | -   |
| lo stato a messer Piero Gambacorti.         | 416 |
| APPJ (gli); furono tutti ambiziosi e ne-    | •   |
| mici della plebe, e perchè.                 | 576 |
| APPIO, censore; quanto fosse ostinato       | •   |
| in non voler deporre la sua carica, al      |     |
| tempo dalla legge prefisso.                 | ivi |
| APPIO CLAUDIO: per la sua ambizione         | •   |
| fece divenir insolenti i Decemviri          | 143 |
| Fu uno degli eletti ad esaminar le leg-     |     |
|                                             | 160 |
| Come diversamente ei si conducesse: da      |     |
| quel che per costume avea. » ivi e          | 161 |
| Maneggiasi perchè le X Tavole della         |     |
| legge riducansi a XII. »                    | 16L |
| Si nomina egli stesso fra primi nella       |     |
|                                             | ivi |
| Come poi si conducesse, ripigliando il      |     |
|                                             | 162 |
| ÷                                           |     |

| ` <b>A</b>                             | 89                 |
|----------------------------------------|--------------------|
| Appio Claudio: Crea CXX I              |                    |
|                                        | . III. pag. 162    |
| Rimane al governo di Roma              | : s'inua-          |
| mora di Virginia; e che ne             | segui, » 163       |
| Perchè non seppe mantenersi            | tiranno. v 165     |
| Mezzi falsi da esso usati per          | mantener           |
| la tirannide.                          | » 167              |
| Citato da Virginio innanzi al          | popolo. v 173      |
| Si uccide da sè medesime.              | » ivi              |
| Come ponesse freno all'ins             |                    |
| tribusi.                               | <b>⇒ 460</b>       |
| Conseguenze del suo caratter           |                    |
| e rozzo.                               | » 48g              |
| Vien biasimate.                        | " 49ì              |
| Parole postegli în bocoa da            |                    |
| sulla necessità di österva             | ** 558             |
| giosi riti.<br>APPIO ERDONIO; occupa i |                    |
| deglio.                                | •                  |
| APPIO PULCRO: vinto da' C              | > 77<br>artaginesi |
| per aver dispregiato gli a             |                    |
| Pollari.                               | , 81               |
| Vien perciò da' Romani con             | dannato e          |
| punito,                                | » ivi e 538        |
| AQUILA: città del regno di I           | ₹apoli , in        |
| arme.                                  | 11. 330            |
| S'offre alla chiesa,                   | » iv <b>i</b>      |
| AQUILEJA; presa e rovinat              | a da' At-          |
| tila.                                  | 1. 6 e 59          |
| ARAGONA (d'): Alfonso, re;             |                    |
| regno di Napoli.                       | II. 12             |
|                                        |                    |

| go A                                     |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Aragona Alfonso: E satto prigionie       | ro .               |
| .vol. 11.                                | pag. 13            |
| È liberato per la sua prudenza.          | » ivi              |
| In guerra con Renato d'Angio.            | » 40               |
| Toglie Benevento allo Siorza.            | » gg               |
| Prende Napoli.                           | » 160              |
|                                          | 15 e seg           |
| Cattivo successo di sue imprese.         | » 122              |
| Desiderato a Signore in Milano.          | » 142              |
| Si collega coi Veneziani.                | 9 144              |
| In guerra contro i Fiorentini.           | » 15L              |
| Sue pratiche col Gambacorti.             | » 15 <b>7</b>      |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | tra                |
| lo Sforza e i Veneziani.                 | . w 163            |
| In sospetto di favorire il Piccinino.    | » 165              |
| Muove guerra ai Genovesi.                | » 16g              |
| Muore.                                   | n 170              |
| Suoi disegni sullo stato di Milano. » 34 | 66 e 34g           |
| Alfonso, Duca di Calabria; va in '       | To-                |
| scana a favor dei Medici.                | s 222              |
| Conduce l'esercito contro la Toscana     | " 284              |
| Batte i Fiorentini.                      | » 2 <b>9</b> 3     |
| Reso sospetto.                           | » 3o3              |
| Spedito al Tronto.                       | » 31t              |
| Æ battuto.                               | » 3 <sub>1</sub> 5 |
| È deluso da Lodovico Sforza.             | » 31g              |
| Fenerico, re di Napoli; investito        |                    |
| regno con Bolla di Alessandro VI.        | » 4 <b>2</b> 9     |
| Tenta scacciare i Francesi dal suo       | re-                |
| gno.                                     | » 434              |
| Prende Salerno.                          | ss 437             |
| FERRANDO; in Toscans.                    | » 15 <u>1</u>      |

| <b>A</b> .                              |              | 91          |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Aragena Ferrando: Sue incertezze a      | lla          | 3-          |
| morte del padre. vol. 11. p             |              | 170         |
| Coronato da Pio II.                     |              | 172         |
| Attaccato da Giovanni d'Angiò.          |              | 173         |
| É rotto.                                |              | 174         |
| Imparentato collo Sforza.               | 99           | 195         |
| Si assoggetta i Baroni del regno.       |              | 196         |
| Collegato coi Fiorentini.               | 99           | 22 <b>I</b> |
| Muove guerra a Firenze.                 | 99           | 277         |
| Sue intenzioni verso Lodovico Sforza    | . 99         | 347         |
| Giovanni; intima inutilmente ai F       | io.          | ·           |
| rentini di soccorrere Ferrando.         |              | 176         |
| ARATO di Sicione: fu più d'ogni al      |              | -           |
| felice nelle spedizioni fraudolenti     | e            |             |
|                                         | Ш. З         | 387         |
| Posto a modello dei principi be         |              |             |
| ni. , 408 e                             | lX           | 43          |
| Ferzato da' suoi popoli ad esser le     |              |             |
|                                         | 11. 4        | 409         |
| ARCHELAO; inutilmente si servi de si    |              |             |
|                                         | <b>V</b> . 4 | 116         |
| ARCIDUCA (l') di Brettagna; preten      |              |             |
| la Gastiglia.                           | <b>V</b> . 4 | 444         |
| ARCIERI: V. FRANCHI ARCIERI.            |              |             |
| Come contengansi nello scorcare i los   |              |             |
|                                         |              | 29          |
| A guardia del re di Francia, e con      |              |             |
| pagati.                                 |              | 94          |
| Franchi; quali sieno in Francia.        |              | 9 <b>8</b>  |
| ARGIVESCOVADI (gli) d'Inghilterra; quan |              |             |
| sie do.                                 | 99 2         | 100         |

|     | - g2 A                                     |       |
|-----|--------------------------------------------|-------|
|     | ARDEATI (gli): sono in tumulto per una     |       |
|     | donna. vol. 111. pag.                      | 513   |
|     | Mandan per aiuto a Roma ed ai              |       |
|     |                                            | 514   |
|     | Come furono riconciliati da'Romani. »      |       |
|     | ARDINGHELLI; sospetto al Machiavel-        |       |
| •   | li 1. xxxviii, e VIII.                     | 558   |
|     | ARETINI (gli); come trattati da' Fioren-   |       |
|     | tini.                                      | 3//   |
|     | AREZZO: come renduto libero, e poscia      | -44   |
|     | ritornato in potestà di Firenze, I. 168 e. | eer.  |
|     | I fuorusciti vi conducono la gente ve-     | 8.    |
|     | nuta di Francia in favore di Lodo-         |       |
|     |                                            | 240   |
|     |                                            | ivi   |
| . • |                                            | 257   |
|     | Ribellatosi, è racquistato da' Fioren-     | -0 /  |
|     | tini 11. /                                 | (85   |
|     |                                            | 486   |
|     | Si ribella ai Fiorentini ad istigazione    | 400   |
|     | di Vitellozzo Vitelli. VI. 223 e           | 227   |
|     | « E del Duca Valentino. VIII.              |       |
|     | ARGENTINA (ora Strasburgo): quanta         |       |
|     | sia la sua ricchezza. IV. 202 e            | 222   |
|     | ARGIROPOLO, letterato greco celeber-       |       |
|     | rimo : condotto a Firenze da Cosimo        |       |
|     | De' Medici. II.                            | 102   |
|     | ARICINI (gli); dichiarati cittadini ro-    | - 9-  |
|     | - '                                        | 484   |
|     | ARIOLI (gli); setta religiosa degli anti-  | 4~·\$ |
|     | 4 - 40                                     | 71    |
|     |                                            | ,-    |

l'Italia.

Finte e pesantissime; con le qualissi

vallo.

| esercitava la gioventŭ romana, per       | •     |
|------------------------------------------|-------|
| cui le vere le comparivano dipoi         |       |
| leggieri. vol. IV. pag.                  | 3.5   |
| Armi: Quali sieno quelle che adopransi   | 0.0   |
|                                          | 318   |
| Sono il fondamento d'una ben ordinata    | 310   |
|                                          | 543   |
|                                          | 545   |
| Esterne o mercenarie; sono dannose       |       |
| per uno stato, e quali e quante esse     | - , , |
| sieno.                                   | 544   |
| Proprie; utili allo stato, e perchè.     | ivi   |
| Quando debbano adoperarsi. 1X.           | 10    |
| Quando siano cagione di scandali. 29     |       |
| Con quali mezzi facciansi fermare.       |       |
| Quali siano quelle utili alle città. »   | 17    |
| Le più sicure a conservare il proprio    |       |
| stato sono le proprie, e perchè.         | z 8   |
| ARNO; ruine portate dal suo rigonfia-    |       |
| mento.                                   | 142   |
| ARRABBIATA; titolo d'una fazione fioren- |       |
| tina, emula della Fratesca. III.         | 202   |
| ARRIGO imperatore; quando e perchè       |       |
| non potette oprar nulla contro Firen-    |       |
|                                          | 470   |
| ARRIGUCCI; famiglia siorentina della fa- | •,•   |
|                                          | 112   |
| ARTE (1): della Lana; è la prima di      |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 211   |
| Non può in tutto repugnar alla natu-     |       |
| ra. V. 21 6                              | 2/    |
| 7, 21 V                                  |       |

| •                                         |   |
|-------------------------------------------|---|
| nδ A                                      |   |
| ARTI (le); sono necessarie ad esercitarsi |   |
| dai soldati. vol. IV. pag. 28             | 2 |
| ARTIGLIERIE (le): se con esse oprato      |   |
| avrebber i Romani ciò che senz'esse       |   |
| oprarono. 111. 3o                         | 6 |
| Se abbiano spento o no l'antico va-       |   |
| lor militare.                             | 2 |
| Se saranno col tempo quelle che deci-     |   |
| deranno della guerra. » 500               | 6 |
| « Si risponde di no. » 313                |   |
| Fanno più danno a chi si disende, che     |   |
| non a chi offende. 307 e 310              | D |
| Non vagliono, ove gli uomini possono      |   |
| penetrar in frotta. > 30                  | 7 |
| In qual caso sieno più utili a chi è      | • |
| fuori, che non a chi-è dentro. 30         | Ω |
| Non sono esse la causa d'esser oggidì     | , |
| meno virtù negli uomini, bensì gli        |   |
| ordini cattivi e la debolezza degli       |   |
| eseroiti. > 31                            | 3 |
| Divengono inutili, se gli eserciti siano  |   |
| fondati più su i fanti che non su i       |   |
| cavalli. 31/                              | 4 |
| Fanno men di guasto, e possono più        | • |
| facilmente schivarsi, che non gli ele-    |   |
| fanti e i carri falcati nelle antiche     |   |
| guerro.                                   | i |
| Quelle grosse quali inconvenienti ab-     |   |
| biano. , iv                               | i |
| Furono inutili ai Francesi contro agli    |   |
| Svizzeri che non ne aveano. 315           | j |

| λ                                                                          | 97          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Artiglierie: Sono utili in un esercito che                                 | • •         |
| abbia virtů. vol. lil. pag.                                                |             |
| Rendono ora inutili le fortezze.                                           | 349         |
| Il loro furore se renda oggidi vani gli                                    |             |
| ordini antichi militari. IV. 379 e                                         |             |
| Ove porsi bisogna perchè non offen-                                        |             |
| _                                                                          | 38o         |
|                                                                            | ivi         |
| Che debba farsi per renderle inutili.                                      | 38 L        |
| Il loro fumo induce la maggior confu-                                      |             |
|                                                                            | 382         |
| Ove dowrebber collocarsi.                                                  | ivi         |
| Sono inutili contre le fanterie, è per-                                    |             |
|                                                                            | <b>383</b>  |
| Quelle minute e gli scoppietti nuocono                                     |             |
| più che le grosse artiglierie.                                             | ાંગાં       |
| Riescono inutili, appiccata che sia la                                     | 70.5        |
|                                                                            | 384         |
| Non impediscono che usarsi non pos-                                        |             |
| sano gli antichi modi, e mostrarsi l'an-<br>tica virtà.                    | 386         |
|                                                                            | 300         |
| Di qual disavvantaggio sia per esse<br>dover camminare per un verso, e ti- |             |
| rar per un altro.                                                          | 388:        |
|                                                                            | 508.        |
| Servono ai moderni per offesa e di-                                        | 300         |
|                                                                            | 515         |
| ARUNTE; per vendicar la sorella fa ve-                                     |             |
| nire i Francesi da Lombardia in To-                                        |             |
| scana. III.                                                                | 40          |
| Machiavelli, vol. IX.                                                      | ** <i>D</i> |
|                                                                            |             |
|                                                                            |             |
|                                                                            |             |

| <b>9</b> 8 <b>A</b>                       |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| ARUSPICI (gli): setta religiosa degli an- |             |
| tichi Romani. vol. III. pag.              | 71          |
| A qual fine tendessero.                   | 82          |
| ASCOLTE (le): dette anche Velette, che    |             |
| cosa siano. 1y.                           | 475         |
| Come possano, loro malgrado, nuocere      | -           |
| agl'interessi d'un esercito.              | 496         |
| ASDRUBALE: assaltato da Claudio Ne-       | _           |
| rone, elegge piuttosto combattere che     |             |
| fuggire. III.                             | 28●         |
| Intrattiene astutamente Claudio Nero-     |             |
| ne, fin che gli riesce di romperlo »      | 483         |
| Muore assassinato dai ribelli a' Carta-   |             |
| ginesi. "                                 | 53 <b>6</b> |
| Con qual modo di guerra vinto fu da       |             |
| Scipione in Ispagna. IV. 406 e            |             |
| Per quale accidente succumbesse in        |             |
|                                           | 439         |
| Come potè sottrarsi dalle forze di Clau-  |             |
|                                           | 490         |
| ASIA (1'); conta pochissimi nomini ec-    |             |
| cellenti in guerra, e perchè. » 350 e     | 35 L        |
| ASIATICI (gli) antichi; usarono in guer-  |             |
| ra i carri falcati: quali fossero, ed a   |             |
|                                           | 410         |
| ASOLA; castello del Marchese di Manto:    |             |
| va, ceduto ai Veneziani. 11.              | 98          |
| Assalti (gli): quegli italiani ben soste- |             |
| nuti nella difesa delle terre, e per-     |             |
| ohè. Ill.                                 | 308         |

ASTORRE da Faenza; capitano dei Fio-

rentini.

ll. 152

| 100<br>Asturik (1") | A fortunata per as | cendere al |
|---------------------|--------------------|------------|
|                     | ٠                  |            |
|                     |                    | 1          |

| Astuali (1) fortunata per ascendere  | al          |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| principato, qual sia. vol. IV j      | oag.        | 5 e        |
| ATALARICO, re de' Goti; in Italia.   | Ī.          | 14         |
| ATENE (d') Duca: V. GUALTIERI.       |             |            |
| ATENE: suoi oratori in Roma.         | IÌ.         | 2          |
| Come, perchè, e da chi edificata.    | III.        | 13         |
| Non su selice con le leggi di Solone | e. y        | 25         |
| Fu più ingrata di Roma inverso i s   |             |            |
| cittadini, e perchè                  | V.          | 499        |
| Rovinò in seguito all'assalto dato   |             | •          |
|                                      |             | 200        |
| Liberatasi da Pisistrato, divenne    | più         |            |
|                                      |             | 242        |
| Fu ingrata a Demetrio, che fatti     | i le        |            |
| avea grandi benefizi.                | y           | 224        |
| Perchè non potè condursi alla gr     | an-         |            |
| dezza dell'impero romano.            | ¥           | 252        |
| Perchè, e quando rovinò. 255, e      | ٧.          | 470        |
| ATENIESI (gli): eleggono Aristide    |             |            |
| ascoltare un partito di Temin        | sto-        |            |
|                                      |             | 225        |
| a Lo rigettano perchè disonestissim  | 10,         |            |
| sebben fosse utilissimo.             |             | 226        |
| Uniti agli Spartani, spengono tul    |             |            |
|                                      |             | 245        |
| Nonostante la loro industria ed il l | oro         |            |
| molto danaro, furono vinti dal c     |             |            |
| siglio e dai buoni soldati di Sparta | <b>a</b> 22 | 28 L       |
| Finché fecer la guerra a casa lor    |             |            |
| rimaser vincitori; perderon poi      |             |            |
| liberta quando portaron la gue       |             |            |
| a casa altrui.                       | *           | <b>285</b> |

| ATO; montagna altissima, sulla quale     |     |
|------------------------------------------|-----|
| Dinocrate progettò ad Alessandro di      |     |
| edificare una città in forma umana,      |     |
| vol. III. pag.                           | 17  |
| ATTALO: confidente di Filippo, inganua:  | •   |
| e disonora Pausania; e perchè questi,    |     |
| in luogo di vendicarsi con Attalo, .     |     |
| vendicossi con uccider Filippo. # 37     | 7 % |
| ATTENDOLO MICHELOTTO: si pone in         | , - |
|                                          | 3 E |
|                                          | 5   |
| ATTI: del Concilio di Pisa, contro Giu-  | ,-  |
| lie II. VIII. 10                         | าก  |
| Quali siano que'li co' quali obbligansi  | 9   |
|                                          | 3   |
| ATTILA: Re degli Unni; viene in Ita-     |     |
| lia. I.                                  | 6   |
| Prende e distrugge Aquileia. " ivi e 5   | 0   |
| Perchè non revino Roma.                  | 6   |
| Sua morte.                               | 7   |
| ATTILIO REGOLO: con la sola fanteria     | •   |
| sostenne l'impeto non sol de' cavalli,   |     |
| ma pur degli elefanti. III, 32           | 2   |
| Che cosa domaudasse al senato poichè     |     |
| viuse i Cartaginesi. IV. 26              | Ĺ   |
| Come riuscisse a fermar i suoi soldati   |     |
| prossimi a partirsi dalla pugna. 2 41    | 4   |
| Augurs: sorta di cerimonie religiose de- | •   |
| gli antichi. III.                        | L   |
| Loro essetti; ed in quali occasioni pra  | _   |
| ticati. , 20 e 53                        | 8   |

e vi si metta trista forma, cosa ab-

» 449

bisogna.

| A                                                                           | 105  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Autorità: Tolta ai cittadini; come debba                                    |      |
| loro rendersi. vol. IV. pag.                                                | 157  |
| Aggiunta ad un primo magistrato d'una                                       |      |
| repubblica; produce presto cattivi                                          |      |
| essetti. "                                                                  | 172  |
| Non conceduta ne ai consoli romani,                                         |      |
| nè ai Signori di Venezia. "                                                 | - 4- |
| Del consiglio generale di Lucca.                                            | 174  |
| De' Baroni di Francia su i loro sudditi;                                    |      |
| qual fosse.                                                                 | 190  |
| De'capi degli eserciti; si acquista o                                       |      |
| per natura o per accidente, e qual                                          |      |
|                                                                             | 293  |
| Di Dio; può solo frenar gli uomini ar-                                      |      |
|                                                                             | 480  |
| Assoluta; non dovrà da' principi conce-                                     | ,,   |
| dersi che agli eserciti, e perchè. IX.  Da quella del ministro à quella del | 44   |
| principe debb' essere grand' inter-                                         |      |
| vallo.                                                                      | 47   |
| Non ha reputazione senza la virtù. »                                        | 51   |
| AVARIZIA (l'); infesta ogni angolo del                                      | •    |
|                                                                             | 502  |
| Suo corredo, e suoi funesti effetti. »                                      | 505  |
| Avano; in lingua toscana qual significato                                   | -    |
|                                                                             | 8 .  |
| AVERSA (d') ANTONELLO; ucciso. II.                                          | 332  |
| Avversita' (le); sanno sperimentar la se-                                   | •    |
| · ·                                                                         | 38-  |
| Avventenza (l') maggiore e la più impor-                                    |      |
| tante che debbe avere un capitano,                                          |      |

qual sia.

B

BACCANALI (i): loro congiura pericolosissima, e come scoperta in Roma. Ill. 580 Vengono puniti. "581 BAGNESI; famiglia fiorentina, della fazione de' Neri. . 112

togli da Maometto suo padre.

vis.

Percosso d'una scimitarra da un Der-

III. 101

n 414

| 106 B                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| BALDACCIO: V. Anghiari.                                               |   |
| BALDINI lacopo; fuoruscito Pistoiese a                                |   |
| Firenze. vol. 11. pag. 522                                            |   |
| BALLA (la); che cosa fosse in Firense. 1. 203                         |   |
| BANDE NERE (delle) Giovanni: padre                                    |   |
| del Granduca Cosimo I. VI. 10                                         |   |
| BANDINI BERNARDO: nno de' congiurati                                  |   |
| contro i Medici. II. 265                                              |   |
| Passa il petto a Giuliano De'Medici. , 269                            |   |
| Uccide Francesco Nori. 279                                            |   |
| Tenta uccider anche Lorenzo De'Medici. 💌 ivi                          |   |
| Fugge. 272                                                            |   |
| BANDIERE (le): d'un esercito debbono es-                              |   |
| ser contrassegnate, e perchè. IV.                                     |   |
| 334, 3 <sub>97</sub> e 3 <sub>9</sub> 8                               |   |
| L'uso che era si sa delle medesime,                                   |   |
| quanto sia da quello degli antichi                                    |   |
| diverso. 348                                                          | , |
| Debbono muoversi secondo il suono. » ivi                              |   |
| Per esse s'intende il comando del ca-                                 |   |
| pitano. × 399                                                         |   |
| Gettate in mezzo a nemici dai capitani                                |   |
| romani, e perchè. 9 415                                               |   |
| BANDO; fatto da Luigi XII, re di Fran-                                |   |
| cia, perchè nessuno dipenda da Ro-                                    |   |
| ma per cause beneficiali, od altra                                    |   |
| cagione. VIII. 72 e 80 BARBADORI: Cosimo: decapitato. II. 10          |   |
|                                                                       |   |
| Denato; accusato. 1. 230<br>Nicolò; nemico a Cosimo De' Medici. » 310 |   |
| BARBARI: V. Galli. V. 423                                             |   |
| Invadono l'impero Ottomano. I. 3 e seg.                               |   |

.

| -                                           |      |
|---------------------------------------------|------|
| BATTAGLIA: e rotta de'Romani a Canne,       |      |
| da che proceduta. vol. III. pag.            | 199  |
| Una delle tre divisioni degli eserciti      | ••   |
| .moderni è così denominata. IV.             | 389  |
| BATTAGLIE (le) moderne; che siano, come     | •    |
| composte, divise, ed armate. »              | 32 T |
| In quante forme si mettano insieme. »       | 327  |
| Quando si allarghine, e quando si ri-       | •    |
|                                             | 394  |
| BATTAGLIONE (il): cosa sia presso gli Sviz- | •    |
| zeri e gl'Italiani.                         | 320  |
|                                             | 321  |
| » E come comporsi.                          | 322  |
| Di qual vantaggio sia. »                    | 385  |
| Debbe ciascuno esser da un numero           |      |
| contrassegnato.                             | 39   |
| BEATRICE; figlia di Cane Fazino, mari-      | -    |
| tata a Filippo Visconti, la quale ac-       |      |
| cusò egli di stupro, e sece morire. I.      | 75   |
| BEAUMONTE: per dar retta ai Fiorenti-       | -    |
| ni, non potè aver Pisa. III.                | 154  |
| Kende Livorno ai Fiorentini. V.             | 427  |
| Tenta invano l'espugnazione di Pisa. VI.    |      |
| BECHETTI Luigi; ordinatore. 11.             | •    |
| BECCAIO Costanzo; ribelle Cortonese. »      | 36 L |
| BELANDI Luzio; malcontento dello stato      |      |
|                                             | 37L  |
| BELANTI Giulio; congiura contro Pan-        |      |
| dolfo tiranno di Siena, per cagion          |      |
|                                             | 412  |
| Per qual accidente non riuscisso nella      |      |
| detta congiura. »                           | 434  |

Pubblico; debbe far dimenticare le in-

56

giurie private.

ed al timore de' medesimi.

Beni; de'quali gioiva Roma, sotto il governo de' buoni principi. 53

57

| BENINI (i): famiglia fiorentina; ammo-                           |
|------------------------------------------------------------------|
| niti. vol. 1. pag. 243                                           |
| Piero; confinato.                                                |
| BENTIVUGLI (i): samiglia potentissima                            |
| bolognese. 11, 107                                               |
| Cacciati di Bologna da Giplio II. III. 352                       |
| » Ritornativi, secero atterrare le sortes.                       |
| ze del loro stato, per possederlo con                            |
| più sicurezza. 1V. 114                                           |
| Une di loro famiglia, nato in Firenze,                           |
| che teneasi figlio d'un fabbro, venne                            |
| eletto al governe di Bologna (V. qui                             |
|                                                                  |
| Annibale; caccia di Bologna il Picci-                            |
|                                                                  |
|                                                                  |
| Capo di sua famiglia. " 107                                      |
| È ucciso, e vendicato dal popolo di                              |
| Bologna. 9 108 e IV. 97<br>Mandato da' Veneziani a Pisa. 11. 392 |
|                                                                  |
| Passa a Ravenna. » 454                                           |
| Antonio; cacciato di Bologna, si ritira                          |
| a Castel Bolognese. I. 264                                       |
| Ritorna a Bologna. II. 9                                         |
| ERCOLE; va al campo a Pisa, con-                                 |
| tro il parere de' savi cittadini, e per-                         |
| chè. III. 200                                                    |
| Giovanni; acomunicate da Giulio 11. VII. 323                     |
| Pubblica la Bella di scomunica, lascian-                         |
| de in libertà de' Religiosi lo starsi                            |
| od il partirsi di Bologna. " 341                                 |
| SANTI; figlio d' Ercele suddetto: sua                            |
| ventura. II. 109                                                 |

| 112                                           |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Bentivogli Santi: Sua fermezza. vol. 11. pag. | 147  |
| BERGAMO; ceduto ai Veneziani. 1.              | 285  |
| BERNABO'; duca di Milano, proposto a          |      |
|                                               | 117  |
| BERZIGHELLA: V. BRISIGHELLA.                  | -    |
| BESTIA: sotto questo vocabelo che cosa        |      |
| venga simboleggiato dagli antichi             |      |
| scrittori.                                    | gı   |
| BIANCA; figlia di Filippo Visconti, pro-      |      |
| messa in moglie allo Sforza.                  | 5    |
| BIANCH! (i): sazione pistoiese, oppesta       |      |
| ai Neri. 1.                                   | 110  |
| Cercan appoggio in Firenze. "                 | 111  |
| Da chi seguiti in essa città.                 | 112  |
| Confinati. " 114 e                            | 118  |
| BIBBIA (la); debbe leggersi sensatamen-       |      |
| te. III.                                      | 527  |
| DIDDIE: (11)                                  | 456  |
| BIONDO (il); detto di lui intorno a' Fio-     |      |
| 1 cm iii. C = icioicoii.                      | 518  |
| BISDOMINI; famiglia fiorentina, della         |      |
| fazione de' Neri.                             | 113  |
| V. anche CERRETIERI.                          |      |
| BLADO (de) Antonio; tipografo romano,         |      |
| che ottenne da Clemente VII Bolla             |      |
| di privilegio per l'impressione delle         |      |
| Storie, del Principe e dei Discorsi di        |      |
| Machiavelli. » Cxx                            | XIIB |
| ROCCACCIO GIOVANNI: ledato per l'am-          |      |
| mirabile descrizione che fece della           |      |
| pestilenza occorsa in Firenze. »              | 177  |

| Boccaccio Giovanni: Suo curioso detto   |       |
|-----------------------------------------|-------|
| vol. VIII. pag.                         | 375   |
| Dice d'avere scritto il Centonovelle in | •     |
| volgar fiorentino V.                    | 11    |
| Le di lui opere italiane servirono di   |       |
| esemplari, onde bene scrivere, a tutti  |       |
| gli altri scrittori italiani. »         | 28    |
| Esso, con Dante e Petrarca, tengono     |       |
| il primo luogo nella lingua italiana.   |       |
| " 7 e                                   | 10    |
| BOCCANSACCHI FRANCESCO, Lucchese;       |       |
| corrotto da Castruccio, per farsi si-   |       |
|                                         | 515   |
| BOCCOLINO da Osimo; fa ribellar que-    |       |
|                                         | 355   |
| BOCCONE amaro; che dovrebbe toccare     |       |
| a tal sorta di gente, qual sia. VIII.   | 63    |
| BOEZIO; uomo santissimo, fatto morire   |       |
| da Teodorico. 1.                        | 11    |
| Bolla di Clemente VII; per l'impressio- |       |
| ne delle Storie, del Principe, e dei    |       |
| Discorsi di Machiavelli.                | XXIII |
| Di Giulio II, contro Gio. Bentivogli,   |       |
| signore di Bologna. VII.                | 323   |
| BOLOGNA: occupata da Batista da Can-    |       |
| neto. Il.                               | 6     |
| " Dipoi dal Bentivoglio.                | IOL   |
| Sue famiglie potenti.                   | 107   |
| Suo stato di confusione.                | LOG   |
| Come sosse tenuta da Giovanni Benti-    |       |
| vogli, VIII.                            | 424   |
| Machiavelli, vol. 1X. 8                 |       |

| 214 B -                                                       | ٠     |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| BONA; duchessa di Milano, resta supe-                         |       |
| riore ne'contrasti di famiglia vol. II. p. :                  | 286   |
| BONIFACIO VIII: istituisce il Giubilco                        |       |
| da celebrarsi ogni 100 anni. 1.                               | 53    |
| Come cercasse di ricomporre le fazioni                        |       |
|                                                               | 119   |
| Bonta': ev'essa non è, non vi si può                          | •     |
| sperar nulla di bene. III.                                    | 205   |
| Ve n'ha poca nella Francia e nella                            |       |
| Spagna; e, meno che in esse, nell' I-                         |       |
|                                                               | ivi   |
|                                                               | ાંજાં |
| È più rara che mai in questi tempi,                           | _     |
| quindi è tanto più d'ammirarsi. "                             | 206   |
| È rimasta solo ne' popoli d'Alemagna,                         |       |
|                                                               | ivi   |
| È dannosa in governare uno stato.                             | •     |
| Di L Quinzio; è di notabile esempic.                          | 508   |
| BORBONE (il Duca di): comandante del-                         |       |
| l'esercito cesareo, entra in Roma, le                         |       |
| dà il sacce, e fa prigione Clemente<br>VII. VIII. 227 e       | ۰7.F  |
|                                                               | 255   |
| BORGHESI Nicolò; mandato a Staggia<br>dalla Balía fiorentina. | 372   |
| BORGIA: CESARE (detto il Duca Va-                             | 5/14  |
| lentino); Cardinal Legato a Na-                               |       |
|                                                               | 429   |
|                                                               | ivi   |
| Si secolarizza. 99 434 e                                      |       |
| Alessandro VI suo padre pensa a dar-                          | 4-1   |
|                                                               | 441   |
| G G 15                                                        | • •   |

-

38

ivi

e dalla fortuna altrui.

lonnesi in Roma.

Come indeboli le parti Orsine e Co-

| 316 B                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borgia Cesare: Poiche disperse i Colonnesi                               |             |
| cercò di spegnere gli Orsini. vol. IV. p.                                | <b>38</b>   |
| Pericoli che gli sovrastarono, e come                                    |             |
| li superò. "                                                             | i9 <b>i</b> |
| Si rivolse agl'inganni. "                                                | 39          |
| Propone al governo di Romagna mes-                                       |             |
| ser Ramiro d'Orco, uomo crudele. »                                       | ivi         |
| Altro governo che pose in Romagna. »                                     | 40          |
| Fa trucidare messer Ramiro a Ce-                                         |             |
| sena »                                                                   | ivi         |
| Assicurate le cose presenti, come pen-                                   | ,           |
| sasse alle future.                                                       | 41          |
| Fa trucidare tutti i discendenti di co-                                  |             |
| loro da esso spogliati.                                                  | ivi         |
| Fa disegno di divenir signore di To-                                     | ·•          |
| scana. 99                                                                | ivi<br>42   |
| » Ed è per occuparla quasi tutta. » Come rimanesse per la morte di Ales- | 42          |
| sandro VI suo padre.                                                     | ivi         |
| Cade mortalmente malato.                                                 | iv <b>i</b> |
| È sicuro in Roma, sebben in mezzo a'                                     | 171         |
| suoi nenici.                                                             | ivi         |
| Se non potè sar Papa chi ei voleva,                                      | •••         |
| potè far che non sosse satto chi e'                                      |             |
| non voleva.                                                              | 43          |
| Che dicesse al Machiavelli nella orea-                                   | 40          |
| zione di Giulio II.                                                      | ivi         |
| È proposto a modello da imitarsi, e da                                   |             |
| chi debba esser imitato, 20                                              | ivi         |
| Accusato nell'elezione al papato di Giu-                                 |             |
| lio II.                                                                  | 44          |
|                                                                          |             |

| 710 D                                      |
|--------------------------------------------|
| Borgia Cesare: Torna in Romagna, e come    |
| si liberò da' suoi nemici. vol. V. pag 436 |
| Per la morte di Alessandro VI suo pa-      |
| dre, il suo stato viene smembrato          |
| da' suoi nemici. > 438                     |
| Costretto a fuggirsi, vien da Consalvo     |
| preso e mandato prigione in Ispa-          |
| gna. » 440                                 |
| Come prendesse e perdesse il Ducato        |
| d'Urbino VI. 246 e 254                     |
| Perde la Rocca di S. Leo. » 247            |
| Le sue genti prendono e saccheggiano       |
| la Pergola e Fossombrone. 259              |
| Rilascia un salvocondotto ai Fioren-       |
| tiui. » 289                                |
| Perde Camerino. " 307                      |
| Cerca il modo con cui spegnere Vitel-      |
| lozzo Vitelli. " 534 e 361                 |
| Si accorda con gli Orsini. » 340           |
| » E con i Bentivogli. » 382 e 387          |
| Riprende il Dacato d'Urbino. 396           |
| Gli si offerisce Pisa. " 398               |
| Suoi disegni, e quanto peco potesse fi-    |
| darsi negli accordi fatti con esso. » 403  |
| Fa trucidare messer Rimino. / >> 428       |
| Fa imprigionare Vitellozzo Vitelli e gli   |
| Orsini. " 429                              |
| " Ed Oliverotto da Fermo. " 430            |
| Insidia a Guido Ubalde Duca d' Ur-         |
| bino.                                      |

| В                                           | 119   |
|---------------------------------------------|-------|
| Borgia Cesare: Fa morire Vitellozzo ed      | •     |
| Oliverotto. vol. VI. pag. 434 .             | 435   |
|                                             | 443   |
| Insidia a Pandolfo Petrucci.                | 451   |
| Gli vien inviato lacopo Salviati, in qua-   | •     |
| lità d'ambasciatore, dalla Signoria di      |       |
| Firenze.                                    | 46o   |
| ohe fece fare in S Q                        | 464   |
| ohe fece fare in S Queen Pandello           | 404   |
|                                             | 465   |
| » Tenta farlo uccidere, ma non gli rie-     | 403   |
| sce.                                        | ivi   |
| Gi vien tolta Faenza da' Veneziani. »       |       |
|                                             | 460   |
| Confida molto esser favorito dal nuovo      | 1-3   |
|                                             | 485   |
| Promesse fattegli dal nuevo Papa Giu-       | •     |
| lio II, e perchè. » 474 e                   | 497   |
| Si mostra sdegnato co' Fiorentini, i quali  | • • • |
| incolpa della perdita di Faenza. »          | 504   |
| Parte da Roma, e va ad Ostia, » 474,        | 546   |
| •                                           | 549   |
| Viene ordinato dal Papa il di lui ar-       | _     |
| resto. " 574 e                              | •     |
| Fatto arrestare ad Ostia da Giulio II. VII, | 10    |
| Si dubita sia stato gettato nel Te-         | ~     |
| vere. "                                     | 13    |
| » Ciò non si verifica.                      | 17    |
| Si teme di sua fuga. »                      | 19    |

| Borgia Cesare: È in vece preso, e con-      |   |
|---------------------------------------------|---|
| dotto vicino a Roma. vol. VII. pag. 25      | j |
| È mandato sotto scorta a Magliana. " 2      | ŋ |
| E tradotto dipoi a Roma. " 30               | 6 |
| " Come vi fu ricevuto dal Cardinale         |   |
| di Roano. " 40                              | 0 |
| Suo abboccamento col Pontefice, e con-      |   |
| Segue a presso il detto Car-                | 4 |
| Segue a u presso il detto Car-              |   |
| dinale di Roano.                            | L |
| Fa ribellare Arezzo. VIII 2                 | U |
| Le di lui opere da chi debbano esser        |   |
| imitate. ~ 42                               | L |
| Lopovico; in procinto d'esser investito     |   |
| dal Papa suo zio del regno di Na-           |   |
| poli. Il. 171                               |   |
| Luigi; Duca di Candia, e capo delle         |   |
| genti del Papa. " 402                       |   |
| È nominato principe di Benevento, II. 430   |   |
| È avvelenato. » iu                          | _ |
| BORGO (dal) CRIACO: prende Vada 376         |   |
| Va a Barga. 22 3 42                         |   |
| Vituperato. " 400                           | ) |
| Capo delle fanterie fiorentine, perchè      |   |
| rotto sempre dalla cavalleria ne-           |   |
| mira. III. 304                              |   |
| BORGOGNA (la); perchè così denominata. I, 5 | , |
| BOSTICHI; famiglia fiorentina, della fa-    |   |
| zione de' Bianchi.                          |   |
| SOTTARI GIOVANNI; che dica del Ma-          |   |
| chiavelli. » LXX                            |   |

| BOTTI Giovanni; principe del governo      |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| in Milano vol. 11. pag                    | 252         |
| BOZIO Tomaso; uno de' primi impugna-      |             |
| tori di Machiavelli. 1. 1                 | XIII        |
| BRACCESCHE (le armi); furono quasi        |             |
|                                           | 107         |
| BRACCIO: samoso capitano, ma non sa-      |             |
|                                           | 106         |
| Si vollero spegner le sue armi da Fran-   |             |
|                                           | 196         |
| Volte la sua ambizione contro la Chiesa   |             |
| 1V. 67 e                                  | 259         |
| Ebbe a precettore nel messa dell'ar-      |             |
| mi Alberigo da Como.                      | OA          |
| CARLO; figlio del suddetto: condottiere   |             |
|                                           | 247         |
| Assalta i Sanesi.                         | ivi         |
| Chiamato da' Fiorentini.                  | 290         |
|                                           | 292         |
| Montone (da); in guerra contro la Re-     | _           |
| gina Giovanna. I.                         | 74          |
| Perde Perugia. "                          | 75          |
| Muore.                                    | ivi         |
| Onno; figlio di Braccio: al soldo di      |             |
|                                           | 230         |
| Muore ucciso. 279, e II                   | 247         |
| BRESCIA: occupata da Filippo Visconti. I. | 26 <b>2</b> |
|                                           | 28 L        |
|                                           | 285         |
| Assediata strettamento dalle genti del    |             |
| Visconti. II.                             | 47          |

ivi

Giuramento che fece fare dopo la morte di Lucrezia.

Rara di lui severità nel condannare i propri figli a morte. » 4o3

| 124 B                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| BUONVISI LEONARDO; spedito a Milano.                          |      |
| vol. 1 pag.                                                   | 304  |
| BURCHIELLO: ricordato per un prover-                          |      |
| bio fioreutino. VIII.                                         | 457  |
| Allega l'erpice di Fiesole per il più                         |      |
|                                                               | 458  |
| BURGUNDI (i): assalgono la Gallia e la                        |      |
| Spagna, e danno il loro nome alla                             |      |
| Borgogna. 1. 4 e                                              | seg. |
| BUTEO: V. Entraghes.                                          |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |      |
| G .                                                           |      |
| CACCE (le): sono utilissime ad un capi-                       |      |
| zione de'siti e de' paesi. 111, 500 a                         |      |
| zione de siti e de paesi. III. 56                             | oc5. |
| Insegnano infinite cose spettanti alla                        |      |
|                                                               | ivi  |
| Vengono chiamate da Senofonte imma-                           | 56 L |
| gini della guerra: " CAGIONE (la): de' prodigi e delle predi- | 90 E |
| zioni che precedono sempre i grandi                           |      |
|                                                               | 21 L |
|                                                               | 450  |
| Della rovina degli eserciti italiani e                        | 400  |
| francesi a' tempi dell'autore. III.                           | 478  |
| Per cui si ottenessero i medesimi ef-                         | •    |
| fetti co'modi affatto diversi tenuti                          |      |
|                                                               | 499  |
|                                                               | 522  |
|                                                               | 527  |

| Cagione: Per cui il concilio di Pisa ce- |      |
|------------------------------------------|------|
| der dovette a quello di Roma, vol.       |      |
| Vill. pag.                               |      |
| CAGIONI (le): della disunione e dell'u-  |      |
|                                          | 35g  |
| Delle congiure; e di quelle che riesco-  |      |
| Delle congluie, e di quene che riesco    |      |
| no, o no. V. Congiure.                   | ,    |
| Per cui gli uomini non possono mu-       |      |
|                                          | 452  |
| Per cui da cagioni diverse risultano gli |      |
|                                          | 494  |
| Per cui su da' soldati odiato Camillo, » | 5ინ  |
| Per cui un principe rendesi odioso al    |      |
|                                          | 507  |
| Della risoluzione della repubblica ro-   | •    |
|                                          | 5o8  |
| Per cui Silla, Mario e Cesare giunsero   |      |
|                                          | 510  |
| Per cui sarebber venuti i Romani in      | 01.0 |
|                                          | ivi  |
|                                          |      |
|                                          | 514  |
| Per cui l'impero non prestò all'Impe-    |      |
| ratore il soccorso promessogli pel suo   | _    |
| P                                        | 216  |
| Della presente viltà.                    | 355  |
| Della grandezza e della distruzione dei  |      |
|                                          | 474  |
| CAINO; perchè uccise il fratello Abele.» | 503  |
| CAJ1ZZO (il conte di): va coll'impe-     |      |
| ratore. II.                              | 390  |
|                                          | 419  |
|                                          | 423  |

Nominato qual fautore de' Medici.

| CAMERA de' conti del regno di Francia;   |     |
|------------------------------------------|-----|
| suo ufficio. v . IV. pag.                | 103 |
| CAMERINO (da) GIOVANNI : i viato dalla   | J   |
| corte di Roma a Firenze a danno          |     |
|                                          | 428 |
| Si ribella al Duca Valentino. VI.        |     |
| CAMILLO: Lucio Funio; propone al se-     | /   |
| nato che far si debba delle terre e      |     |
|                                          | 482 |
| Fu il secondo vincitor de' Latini, e ri- | -   |
| dusse tutto il Lazio all'obbedienza      |     |
|                                          | 342 |
| Discorso messogli in bocca da Tito       | •   |
|                                          | 343 |
| Marco Furio; liberator di Roma dal-      |     |
| l'oppressione dei Francesi. "            | 50  |
| Calunniato da Manlio Capitolino. »       | 51  |
| Per fortificar la credulità ne'suoi sol- |     |
| dati, mostrò di creder egli un mira-     |     |
| colo. "                                  | 72  |
| Fatto Dittatore, espugna Veio. »         | 76  |
| Esiliato da Roma, e quindi richiamato    | •   |
| ed onorato, e perchè.                    | 124 |
| Fece voto di dar ad Apolline la deci-    | •   |
|                                          | 204 |
| Mandato in esilio ad Ardea per vo-       | •   |
| lontà del Cielo.                         | 372 |
| Esiliato, non uccise, per voler della    | •   |
|                                          | 575 |
| Giugne in tempo a liberar i Romani       | ,,  |
| assediati nel Campidoglio da' Fran-      |     |

| 120                                         |     |
|---------------------------------------------|-----|
| cesi, mentre stavano per redimersi          |     |
| col mezzo del danaro vol. III. pag.         | 376 |
| Camillo, M. Furio: viene affidato ad esso   | •   |
| tutto il governo della repubblica. »        |     |
| Come saggiamente togliesse ai Veienti       |     |
|                                             | 468 |
| Come trattasse un pedagogo della città      | •   |
| di Falisci, e per qual tratto d'uma-        |     |
| nità potè impadroursi della mede-           |     |
|                                             | 494 |
| Il di lui procedere somigliò piuttosto      |     |
| quel di Maulio, che non quel di Va-         |     |
|                                             | 506 |
| Fu odiato ed ammirato da'suoi soldati »     |     |
| Si fa ceder la somma dell'imperio. »        |     |
| Ordina la formazione di tre eserciti,       |     |
| ed altre disposizioni da esso prese. »      | 524 |
| 525 e                                       | 528 |
| Detto magnifico postogli in bocca da        |     |
|                                             | 529 |
| Detto di lui a' suoi soldati sbigottiti pel | 3   |
|                                             | 534 |
| CAMPANA, detta Martinella; a qual uso       |     |
| in Firenze servisse. 1.                     | go  |
| CAMPANI (i): assaltati dai Sanniti, ven-    | Ø-  |
| gon soccorsi dai Romani. III. 274 e         | 281 |
| Congiurarono contro i Romani, e co-         |     |
| •                                           | 292 |
| CAMPI (i) pubblici; sono d'indispensa-      | -3- |
| bil necessità nella formazione d'una        |     |
| colonia. IX.                                | 30  |
|                                             |     |

| . <b>C</b>                                                       | 129         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAMPIDOGLIO (il),: occupato da Appio                             |             |
| Erdonio. vol. III. pag.                                          |             |
| Ricuperato per forza dalla plebe. "                              | 78          |
| Non preso da Francesi allorche s'im-                             |             |
|                                                                  | 369         |
| Popolo e senato rifuggonsi in esso per                           |             |
|                                                                  | 37 <b>3</b> |
| Diseso da' Romani con ogni buon ordine,                          |             |
|                                                                  | 375         |
| CANCELLIERE (il) del regno di Francia:                           |             |
| qual altissimo potere abbia. 17.                                 | 191         |
| Salario ad esso assegnato, e tavola che                          |             |
| tiene. »                                                         | 191         |
| CANCELLIERI: distinta famiglia pisto-                            |             |
| iese. I.                                                         | 109         |
| Caso avvenuto fra Lore di mess. Gu-                              |             |
| glielmo, e Gesi di mess. Bertacca, »                             | ivi         |
| Crudeltà di mess. Bertacca.                                      | 110         |
| Una delle fazioni pistoiesi, emula della                         |             |
| Panciatichi III. 516, e VI CANE Fazino; muore senza figliuoli, e | 213         |
| lascia erede sua moglie Beatrice. I.                             | 73          |
| Cani (i); quali siano ottimi a porsi a                           | .73         |
| guardia delle mura d'una città ciuta                             |             |
| d'assedio. IV.                                                   | 501         |
| CANIGIANI ANTONIO: .mandato a com-                               | 026         |
|                                                                  | 365         |
| •-                                                               | 392         |
|                                                                  | 39 <b>3</b> |
| Bernaruo: eletto a commissario in                                | J           |
|                                                                  | 103         |
| Muchi will, wit IX 9                                             | •           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |             |
| ,                                                                |             |
|                                                                  |             |
|                                                                  |             |
| · ·                                                              |             |

١,

| Capitani: Forestieri; qual autorità aves-     |   |
|-----------------------------------------------|---|
| sero in Firenze. volt III. pag. 188           | ì |
| Moderni; banno errato nell'aver ab-           |   |
| bandonato gli antichi ordini di guer-         |   |
| reggiare.                                     |   |
| » Hanno pur essi tripartito l'esercito. » 305 |   |
| Per le artiglierie sono esposti alla          |   |
| morte in qualunque luogo si pon-              |   |
| gano. " 312                                   |   |
| Ne muoiono in minor numero nelle pre-         |   |
| senti guerre, che non nelle antiche. » 313    |   |
| Romani; con qual autorità venisser            |   |
| mandati suori dal senato e dal po-            |   |
| polo. " 38g                                   |   |
| Debbono aver piena libertà d'agire. » 391     |   |
| Veneziani e Fiorentini; doveano dipen-        |   |
| dere dalle loro repubbliche per ogni          |   |
| operazione di guerra che avessero ad          |   |
| intraprendere. " ivi                          |   |
| Moderni; qual commissione dannosis-           |   |
| sima ricevano da' loro principi e dalle       |   |
| loro repubbliche. 99 455                      |   |
| Che vogliono star in campagna; non            |   |
| possono fuggir la giornata, se la vo-         |   |
| glia il nemico, e perchè.                     |   |
| Antichi; quanto apprezzassero e si gio-       |   |
| vassero della Necessità, inverso i loro       |   |
| soldati. » 463                                |   |
| Procuravano toglier la necessità ai           |   |
| nemici, e farla passar ne' propri sol-        |   |
| dati. 9 464 e 466                             |   |
| Mau.                                          |   |

| 17̃2 C                                   |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Capitani: La sola loro virtù ha tafora   |                    |
| vinto la giornata. vol. 111. pag.        | 420                |
| " Hanno però bisogno anche di virtuosi   |                    |
|                                          | i9 <b>i</b>        |
| Quali siano quelli che meritane mag-     |                    |
|                                          | 471                |
| Romani; ebber più selici successi col    | •                  |
| farsi amare, che non col farsi straor-   |                    |
| dinariamente temere da' loro, eser-      |                    |
| citi. " 490, e IX                        | 14                 |
| Nello infligger le pene a' loro soldati, |                    |
| debbon procurare che esse non ec-        |                    |
| citin l'odio.                            | 49 <del>0</del>    |
| Romani ; eran condannati e puniti quelli |                    |
| che avesser combattuto contro agli       |                    |
|                                          | <b>538</b>         |
| » Come conteneansi, avendo a far coi     |                    |
|                                          | 5 <b>5</b>         |
| » Quai modi tenessero in addestrar       |                    |
|                                          | 55g                |
| Anzi che fidarsi, hanno a paventar       |                    |
| fraude negli errori de' nemici. "        | •                  |
| Mercenari i loro qualità. 1V.            | 65                 |
| Celebri; quali furono quelli che acqui-  |                    |
| staron fama come valenti, non come       |                    |
| buoni; e quelli che acquistaron glo-     |                    |
|                                          | 260                |
| Romani; qual mezzo usasser talora per-   |                    |
| chè i loro soldati s'avventassero con-   | / . <del>c</del> . |
| tro a' nemici.                           | 415                |

| Capitani: Prudenti; ricevon piuttesto                               |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| l'impeto dei nemici, anzichè vadan con                              |     |
| impeto ad assaltarli. vol IV pag                                    | 419 |
| Che hanno temuto della virtù del ne-                                | _   |
| mico; hanno attaccato la zuffa verso                                |     |
| la notte, e perchè "                                                | 420 |
| Che han conosciuto il nemico preso da                               |     |
| superstizione; qual tempo abbiano                                   |     |
| scelto alla zuffa.                                                  | ivi |
| Autichi eccellenti; conveniva che tutti                             |     |
| fossero oratori, e perchè.                                          | 425 |
| » I moderni hanno dismesso un si lo-                                |     |
| devol uso.                                                          | ivi |
| A qual cosa debbano, sopra ogni altra,                              |     |
| badare, camminando con l'esercito. »                                | 447 |
| Con quali artifizi siansi sottratti da vari                         |     |
| pericoli. • 454 a                                                   | 456 |
| Assaltati dal nemico; non che andargli                              |     |
| incontro, sono andati ad assaltare il                               | 40  |
|                                                                     | 489 |
| Antichi; qual molestia avessero, che                                |     |
|                                                                     | 493 |
| Come, simulando paura, e facendosi                                  |     |
| predar gli alloggiamenti, abbiau vinto                              | 1-5 |
|                                                                     | 495 |
| Più che con la forza, con gli esempi di                             |     |
| castità e di giustizia giungouo a gua-                              | /.0 |
|                                                                     | 498 |
| Quali astusie abbiano praticate per oc-<br>cupar una terra. » 518 e | 5.0 |
| Quali tradimenti abbiano usati per oc-                              | 219 |
|                                                                     | 520 |
| cupar le terre nemiche.                                             | 020 |

| Capitani: Quali regole generali debbano       |      |
|-----------------------------------------------|------|
| praticare. vol. IV. pag. 528 a                | 53o  |
| Quali siano quelli che vengono lodati, e      |      |
| quali fra i lodati mertino maggior lode. »    | 534  |
| Quali siano quelli che han fatto buono        |      |
| e ben ordinato esercito, pria di va-          |      |
|                                               | 535  |
| Qualità che debbono avere, onde far           |      |
| che le armi serminei a un tratto. IX.         | 15   |
| CAPITANO (il) : così chiamò Firenze quel      |      |
| forestiero mandatovi dal principe in          |      |
| quiitin iii iiii iii iii iii iii iii ii ii ii | 188  |
| Buono con cattivo esercito; se sia più        |      |
| da temersi che non un buon eser-              |      |
|                                               | 47 L |
| Che sappia ben istruir un esercito, è         |      |
| più assai da stimarsi che non un eser-        |      |
| cito insolente con un capo tumultuario        |      |
|                                               | ivi  |
| Quali ordini prescriver debba nel suo         |      |
|                                               | 473  |
| Debbe far apparir cose nuove in tem-          |      |
| po di zussa, come, e perchè.                  |      |
| " Che far dovrà se appariranno ad esso."      | ivi  |
| Quanto siagli necessario conoscer le de-      |      |
| liberazioni ed i partiti del nemico. »        | 485  |
| Purche sia virtuoso, è indisserente che       | ,    |
| facciasi o amare o temere. » 495 e            | 497  |
| Che troppo desidera esser amato, può          |      |
|                                               | 495  |
| Che troppo desidera esser temuto, di-         |      |
|                                               | igi  |

| Capitano: A guardia d'una città; non          |
|-----------------------------------------------|
| debbe giammai permettere che gli uo-          |
| mini s'armino tumultuosamente. v. III. p. 528 |
| Qual debbe esser, e come dovrà con-           |
| tenersi, onde ispirar confidenza in           |
| un esercito. " 537                            |
| Debbe fuggire d'operar cose di poco           |
| momento, e di funesti effetti nel suo         |
| esercito. >> 554                              |
| Com'esser debbe, onde ispirar confi-          |
| denza nel suo esercito. " 558                 |
| Sempre che aver possa degli uomini,           |
| avrà di che formar buoni eserciti. » 560      |
| Debbe aver cognizione de' siti e de' paesi    |
| che dovrà percorrere. » ivi, e IV. 78         |
| » E quanto utile essa gli sarà. 111. 562      |
| Di mare; può più facilmente divenirlo         |
| anche di terra, che non uno di terra          |
| possa divenirlo di mare. 1V. 279              |
| Buono; non deve temere un danno               |
| particolare, bensì uno generale. » 383        |
| Il suo comando si conosce per il suono        |
| e per le bandiere. 399                        |
| Debbe oprar sì che non venga offeso o         |
| dal sole o dal vento, e perchè 405            |
| Come dovrà contenersi e nella vittoria        |
| e nella perdita d'una battaglia. » 415        |
| Quali rispetti aver debba pria d'azzuf-       |
| farsi. » 418                                  |
| Qual fallo gravissimo ei commetta non         |
| tentando un combattimento. » 419              |

| Capitano: qual sia l'avvertenza che debbe | ;     |
|-------------------------------------------|-------|
| aver maggiore e più importante.           |       |
| vol. IV. pag.                             | 420   |
| Quando debba sbigottire, e quando ani-    |       |
|                                           | 423   |
| » Quando debba farne perir alcuni per     | •     |
| mezso dell'inimico.                       | ivi   |
| Qual avvertenza debba avere, per ren-     |       |
| der ostinati alla zussa i suoi soldati »  |       |
| Debbe saper parlare a' suoi soldati, »    |       |
| Debbe raddoppiar di diligenza cammi-      |       |
| naudo, ed aver piena cognizione del       |       |
|                                           | 449   |
| Debb'esser peritissimo nel conoscere il   |       |
| sito de' paesi ove gli conviene fissare   |       |
|                                           | 482   |
| Come potrà tener lontano dal suo eser-    | ·     |
|                                           | ivi   |
| È spacciato, se combatter gli è d'uopo    |       |
| contro le malattie ed il nemico. »        | 483   |
| Come dovrà regolarsi, circa la vettova-   |       |
|                                           | રંજાં |
| Come contenersi, avendo sospetta la       |       |
|                                           | 487   |
| Come, se scoprisse nel suo esercito       | 4-,   |
| chi fosse d'intelligenza col nemico, »    | ivi   |
| Come, se diminuir volesse il suo          |       |
| esercito, senza che il nemico se ne       | ,     |
|                                           | 488   |
| Come se il suo esercito si fosse in-      | 400   |
| grossato, e non volesse che se ne av-     | •     |
| - vedesse il nemico.                      | ioi   |
|                                           |       |

| Capitano » E come, per conoscere i se-    |
|-------------------------------------------|
| greti e gli ordini del suo nemico.        |
| vol. IV. pag. 488                         |
| Quando, e come dovrà far tregua col       |
|                                           |
|                                           |
| Che far dovrà per tener il nemico a       |
| bada. , 490                               |
| * E che, per poter dividere le di lui     |
| forze. • 490 a 492                        |
| Con qual arte spegner dovrà le sedi-      |
| zioni o discordie che insorgessero tra    |
| i suoi soldati. , 492                     |
| La sua riputazione, più che altro;        |
| tiene il suo esercito unito. 493          |
| Dalla samera i enci caldati anniti ann    |
| Debbe tenere i suoi soldati puniti e pa-  |
| gati. , ivi                               |
| Quando fuggir dovrà la zussa. 494         |
| Come, con danno del suo paese, vin-       |
| cer potrà i nemici. y 495                 |
| » Potrà vincerli cel veleno, col fuoco    |
| e col famo. » ivi e 496                   |
| Come potrà assicurarsi d'una terra. " 497 |
| Non dovrà far la guerra nell'inverno      |
| e perchè. 499                             |
| Qual fine proporsi devra nel guerreg-     |
|                                           |
| giare. ivi                                |
| In qual maniera dovrà contenersi, di-     |
| fendendo una terra stretta dal ne-        |
| mico.                                     |
| 😕 In quale, assaltandola egli. 🤛 ivi      |

| 138 C                                     |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Capitano: » Ed in quale, venendo egli     |            |
| assaltato. vol. 1V. pag.                  | 515        |
| Come potrà divenir, da vittorioso, per-   |            |
| dente. »                                  | 529        |
| Debbe accomodarsi col sito, se con-       | ·          |
| fidi più ne' fanti o ne' cavalli.         | ivi        |
| Come contenersi dovrà circa il partito    |            |
| a cui appigliarsi, a ciò di che debbe     |            |
| consigliarsi, ed al modo di tener con-    |            |
| ferenze.                                  | ivi        |
| Come dovrà contenersi co' soldati, sia    |            |
| quando sono alle stanze, che quando       |            |
| si conducono alla guerra.                 | ivi        |
| Dev'esser abile in inventar cose nuove. » | 532        |
| Avvertenza maggiore e più importante      |            |
| che aver dovrà. 1X.                       | 12         |
| Come potrà guadagnarsi i popoli. »        | 13         |
| CAPITOLI: fra il duca Valentino, gli      |            |
|                                           | <b>340</b> |
| » Rattifica de' medesimi. » 352 e         |            |
| Fra il detto Duca e i Bentivogli. » 382 e | 387        |
| Contro Giulio II, destinati a trattarsi   | •          |
| fiel concilio dal re di Francia intimato  |            |
| a Torsi. VIII.                            | 92         |
| CAPITOLINO: V. Manlio Capitolino.         | -          |
| Capo canuto, e pieno d'esperienza, non    |            |
| può che suggerir consigli savi ed         |            |
| utili. IX.                                | 45         |
| CAPOINSACCHI: famiglia fiorentina: le     |            |
| di cui case vengono consumate da          |            |
| un incendio. 1.                           | 120        |

| C                                     | 139         |
|---------------------------------------|-------------|
| CAPPONI: famiglia popolana di Firen-  | J           |
| ze. vol. 1. pag.                      | 176         |
| CAPPONE di Bartolomeo; inviato a Bib- | , -         |
|                                       | 456         |
| Neni di Gino; spedito a Venezia, e    | •           |
| suo discorso al senato.               | 49          |
| Mandato nuovamente a Venezia.         | 67          |
| Torna a Firenze. "71 e                |             |
| É commissario.                        | 76          |
| Accampa a Rassina, , ,                | 86          |
|                                       | 87          |
| Onorato in Firenze.                   | 89          |
| Riputato e temuto.                    | 101         |
| - · · · ·                             | 104         |
|                                       | 12 L        |
| ·                                     | 138         |
|                                       | 180         |
|                                       | i <b>vi</b> |
| Piero di Gino; ambasciadore.          | 289         |
| Spedito contro Siena. " 371 e         |             |
| <del>_</del>                          | 392         |
|                                       | 471         |
| Non potè salvar la Toscana dall'inva- | ,,-         |
| sione de' Francesi. V.                | 424         |
| CAPUA: perchè corruppe i costumi dei  |             |
| Romani e di Annibale; e perchè il     |             |
| di lei acquisto non fece rovinar la   |             |
| Repubblica romana. III.               | <b>3</b> 2A |
| Fu la città ove i Romani mandarono    | <i>3</i>    |
| il primo pretore, e perchè.           | 534         |

| 140 C                                     |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Capua: Perchè richiese i Romani d'un pre- |             |
| tore. vol. III. pag.                      | 53 <b>6</b> |
|                                           | 355         |
| CARATTERE: di alcuni potentati europei.   |             |
| VIII.                                     | 346         |
|                                           | 347         |
| CARAVAGGIO (il conte di); fatto capi-     | · •         |
|                                           | 454         |
| CARDINALI: qual sia la loro origine; e    | 701         |
| quando incominciassero a chiamarsi con    |             |
| tal nome.                                 | 27          |
| Offesi dal Duca Valentino. IV.            | 44          |
| Fazioni in Roma e fuori, somentate e      | 41          |
| nutrite da essi.                          | 63          |
| Dalla di loro ambizione procedeano le     | •           |
| discordie infra i baroni.                 | ivi         |
| CARDONA (di) Raimondo: capitano dei       |             |
|                                           | 136         |
| _ = ===================================   | 137         |
| CARLONE (da) CRISTOFANO; bandito da       | 10)         |
|                                           | 251         |
| CARLO MAGNO: scende in Italia, ed         | 201         |
| assedia il re Desiderio in Pavia. » 25 e  |             |
| A. istanza della Chiesa caccia i Lom-     | · 6.        |
| bardi d'Italia.                           | 74          |
| CARLO VII. Re di Francia; riceve l'im-    | 74          |
| ·                                         | 150         |
|                                           | 170         |
| Quando fu che conobbe il pregio delle     | -/-         |
| armi proprie. 1V.                         | 74          |

| Carle VII. Non nominato da Carlo VI      |             |
|------------------------------------------|-------------|
| suo padre alla successione al trono.     |             |
| vol. IV. pag.                            | 199         |
| Tenuto dagl' Inglesi nato d'incesto. »   | 200         |
| Nella guerra cogl' luglesi, consigliossi |             |
| con la Pulcella d'Orleans, ed ottenne    |             |
|                                          | 426         |
| CARLO VIII. Re di Francia; si dispone    | ٠           |
| a scender in Italia. II. 348 e           | seg.        |
| Suo detto. »                             | 35 <b>e</b> |
| Fa nuove dimostrazioni di ripassare in   |             |
|                                          | 435         |
| Muore. " 438 e                           | seg.        |
| Rompe Astolfo re di Napoli. III.         | 286         |
| Si dimostrò assai avaro e di poca fede   |             |
|                                          | 56g         |
| Conduce seco, nel dipartirsi di Roma,    | Ū           |
|                                          | 424         |
| Passa nel regno di Napoli.               | ivi         |
| Torna indietro, pugna sul Taro, e ri-    |             |
|                                          | 426         |
| Muore, , "                               | 428         |
| CARLO V. Imperatore: dicesi che avesse   |             |
| sempre fra le mani il Principe del       |             |
|                                          | XLI         |
| Ha collegati contro di sè il Papa, i     |             |
| Fiorentini, Veneziani e Francesi. VIII.  | 170         |
| CARLO, Duca di Borgogna: in guerra       | •           |
| contro il proprio re. II.                | 195         |
| Fatto capitane dell'impresa contro il    | ٠           |
|                                          | 198         |

| 1 <b>1</b> 2 C                             |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Carlo, Duca di Borgogna; Assalta           | ato e                 |
| rotto dagli Svizzeri a Moratto,            |                       |
|                                            | . pag. 45g            |
| CARLO, Duca di Calabria: signo             |                       |
| Firenze.                                   | 1. 138                |
| Si parte dalla detta città,                | » 13g                 |
| Sua morte.                                 | » 140                 |
| CARLO MARTELLO; vincitore d                | e' Sa-                |
| racini.                                    | » 24                  |
| CARMIGNUOLA FRANCESCO: ecce                | _                     |
| capitano.                                  | » <b>28</b> 0         |
| È avvelenato, ma non ne muore.             |                       |
| É fatto capitan generale della Le          | -                     |
| Sua bravura.                               | » iv                  |
| Inspira diffidenza.                        | » <b>2</b> 84         |
| E mandato dal Visconti incontro            |                       |
| Svizzeri, da quali è rotto.                | 111. 322              |
| » Ma dipoi esso rompe quelli.              | ⇒ 325                 |
| In ricompensa d'aver ingrandito            |                       |
| minio a' Veneziani, venne da fatto morire. | 1V. 68                |
| Prima vinto e poscia vincitor degli        |                       |
| zeri, e perchè.                            | • 3o4                 |
| Perchè facesse grande strage degli         |                       |
| zeri.                                      | » 3o5                 |
| CARNEADE: filosofo, oratore di At          | ene a                 |
| Roma.                                      | II. 2                 |
| Si temette potesse corrompere l            | a gio-                |
| ventù romana.                              | ้                     |
| CARPI: città, la di cui aria fa di         | rentar                |
| bogiardi. VIII.                            | 434 e 43 <sub>7</sub> |

| C                                          | 143         |
|--------------------------------------------|-------------|
| CARRARA (da): i Signori; collegati con     | 240         |
| altri. vol. 1. pag.                        | 58          |
| FRANCESCO; signore di Padova.              | 70          |
| CARRI FALCATI: V. ELEFANTI.                | 10          |
| Come si evitassero dagli antichi nei       |             |
|                                            | 388         |
| Usati dagli antichi asiatici; come fos-    |             |
| sero costrutti, e a che servissero. »      | 410         |
| Come si provvedeva contro a'loro im-       | •           |
|                                            | 411         |
| Come da essi si disendesse Silla. »        | ivi         |
| CARRIAGGI (i) nelle battaglie : quanti, a  |             |
|                                            | 346         |
|                                            | 429         |
| CARTAGINE: in Asirica; minacciata da       | •           |
| •                                          | 200         |
| Nuova in Ispagna; presa da Scipione        |             |
|                                            | 384         |
| CARTAGINESI (1): per essere stati in-      |             |
| disserenti alle conquiste dei Romani,      |             |
|                                            | 239         |
| Assaltati pur da Agatocle, da essi ridotto | •           |
|                                            | 285         |
| Deliberano sul partito da prendersi do-    |             |
| po il fatto di Canne, e rifiutano un       |             |
| U                                          | 364         |
| Come trattati da milizie già loro al-      |             |
|                                            | 53 <b>6</b> |
| Citati ad esempio delle armi antiche       |             |
| mercenarie. IV.                            | 66          |
| Come avessero coi loro medesimi sol-       |             |

•

| 1))                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dati una guerra più pericolosa di                                       |             |
| quella coi Romani. vol. IV. pag. Cartaginesi: Vinti in guerra marittima | 25 <b>9</b> |
| Cartaginesi: Vinti in guerra marittima                                  |             |
| dai Romani non usi al mare. »                                           | 280         |
| Vinti più volte da Marco Regolo, come                                   |             |
|                                                                         | 406         |
| Vincitori dei due Scipioni, come fosser                                 |             |
|                                                                         | 416         |
| CARVAJAL, cardinale Bernardino: invia-                                  |             |
| to dal Pontefice in qualità di legato                                   |             |
|                                                                         | 347         |
| Suo seguito; quale e quanto fosse. »                                    | 55 <b>o</b> |
|                                                                         | 354         |
| Di che venne presentato da' Sanesi. »                                   | 356         |
| CASA (della) Francesco: inviato alla                                    |             |
| corte di Francia col Machiavelli. VI.                                   | 62          |
| Si querela colla signoria di Firenze per                                |             |
| essere sprovvisto di danari. » 81,83                                    | e 86        |
| Espone a Luigi XII l'oggetto della sua                                  | _           |
| missione.                                                               |             |
| Si querela come sopra, ec. » 112. 113                                   |             |
| е                                                                       | 133         |
| CASALINESI (i); come provvisti furono                                   |             |
| di cibo da' Romani, essendo assediati                                   |             |
|                                                                         | 515         |
| CASALINO; castello de' Romani. "                                        | ivi         |
| CASCESE (da) Antonio; zio di Santi                                      |             |
|                                                                         | tog         |
| CASEMATTE (le); ove dovranno prati-                                     |             |
|                                                                         | 503         |
| CASSIO: perchè congiurò con Bruto con-                                  | ,           |
| tro Ceare. E1.                                                          | 412         |

| Cassio: Per cagion d'un errore si uccise.  vol. Ill. pag. 485  CASTEL DELLA PIEVE; soggiogato dal  Duca Valentino. VI. 464  CASTELS. NICOLO'; sua descrizione. II. 75  CASTELLANI FRANCESCO; privato degli  ouori. "105  CASTELLENSE Adriano: teme d'esser  incolpato di complicità con Alessandro VI per la prigionia del Cardinale  Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due  fortezze erette da Sisto IV, e perchè. Ill. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da  Francesco Sforza, fu la cagione dei  maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei  Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203  Suo pentimento e fuga. "ivi  Dichiarato ribelle. "204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di  Firenze. "168  CASTITA' (la): di Scipione Affricano;  qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                 |                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| castel Della Pieve; soggiogato dal Duca Valentino. VI. 464 Castel S. Nicolo'; sua descrizione. II. 75 Castellani Francesco; privato degli ouori. "105 Castellani Francesco; privato degli ouori. "105 Castellani Francesco; privato degli ouori. "105 Castellani Adriano: teme d'esser incolpato di complicità con Alessan- dro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434 Castello (da) Nicolo; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e per- chè. III. 352 Castello (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 Castiglionchio (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203 Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204 Castiglione; libero dalla signoria di Firenze. "168 Castita" (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13 | C                                         | 145 |
| CASTEL DELLA PIEVE; soggiogato dal Duca Valentino. VI. 464 CASTEL S. NICOLO'; sua descrizione. II. 75 CASTELLANI FRANCESCO; privato degli ouori. "105 CASTELLENSE ADRIANO: teme d'esser incolpato di complicità con Alessan- dro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434 CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e per- chè. III. 352 CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) LAPO: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203 Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                | Cassio: Per cagion d'un errore si uccise. |     |
| Duca Valentino. VI. 464 CASTEL S. NICOLO'; sna descrizione. II. 75 CASTELLANI FRANCESCO; privato degli ouori. "105 CASTELLENSE ADRIANO: teme d'esser incolpato di complicità con Alessan- dro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434 CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e per- chè. III. 352 CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) LAPO: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203 Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                   | vol. III. pag.                            | 485 |
| CASTEL S. NICOLO'; sua descrizione. II. 75 CASTELLANI FRANCESCO; privato degli ouori. "105 CASTELLENSE ADRIANO: teme d'esser incolpato di complicità con Alessan- dro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434 CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e per- chè. III. 352 CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) LAPO: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203 Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                           |                                           |     |
| CASTELLANI FRANCESCO; privato degli ouori. "105  CASTELLENSE Adriano: teme d'esser incolpato di complicità con Alessandro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) Nicolò; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè. III. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I, 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203  Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168  CASTITA" (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                  |                                           |     |
| ouori. "105  CASTELLENSE ADRIANO: teme d'esser incolpato di complicità con Alessandro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) Nicolò; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè. III. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. "203  Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168  CASTITA" (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 75  |
| CASTELLENSE ADRIANO: teme d'esser incolpato di complicità con Alessandro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè. III. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203  Suo pentimento e fuga. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 206  CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                           | CASTELLANI FRANCESCO; privato degli       |     |
| incolpato di complicità con Alessandro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè. III. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203  Suo pentimento e fuga. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 2168  CASTITA (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                                         |     |
| dro VI per la prigionia del Cardinale Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) Nicolò; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e per chè. III. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 204  CASTITIA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |     |
| Orsini, ed altri. VI. 434  CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè. Ill. 352  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203  Suo pentimento e fuga. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 206  CASTITA (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |     |
| CASTELLO (da) NICOLÒ; fa demolir due fortezze erette da Sisto IV, e perchè.  Ill. 352 CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi.  I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga.  Dichiarato ribelle.  204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze.  2168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |     |
| fortezze erette da Sisto IV, e perchè.  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi.  I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203  Suo pentimento e fuga.  Dichiarato ribelle.  204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze.  2168  CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 434 |
| chè.  CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi.  I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga.  Dichiarato ribelle.  204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze.  2168  CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |     |
| CASTELLO (il) edificato in Milano da Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I, 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga. 204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 268 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     |
| Francesco Sforza, fu la cagione dei maggiori disordini di quello stato. IV. 115  CASTIGLIONCHIO (da) Laro: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg.  È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203  Suo pentimento e fuga. 204  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 204  CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     |
| maggiori disordini di quello stato. IV. 115 CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi. I. 184, 195 e seg. È saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga. 204 Dichiarato ribelle. 204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 2168 CASTITA (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |     |
| CASTIGLIONCHIO (da) Lapo: capo dei Guelfi.  E saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga.  Dichiarato ribelle.  CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze.  Pi68 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rancesco Siorza, lu la cagione del        |     |
| Guelfi.  E saccheggiata ed arsa la di lui casa. 203 Suo pentimento e fuga. 204 Dichiarato ribelle. 204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 268 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 115 |
| E saccheggiata ed arsa la di lui casa. » 203 Suo pentimento e fuga. » ivi Dichiarato ribelle. » 204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. » 168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |     |
| Suo pentimento e fuga. "ivi Dichiarato ribelle. "204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. "168 CASTITA" (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |     |
| Dichiarato ribelle. 9 204 CASTIGLIONE; libero dalla signoria di Firenze. 9 168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. 1X. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |     |
| CASTIGLIONE; libero dalla signoria di<br>Firenze. 9168<br>CASTITA' (la): di Scipione Affricano;<br>qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |     |
| Firenze. 9 168 CASTITA' (la): di Scipione Affricano; qual laude e gloria gli meritò. 1X. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |     |
| CASTITA' (la): di Scipione Affricano;<br>qual laude e gloria gli meritò. 1X. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |
| qual laude e gloria gli meritò. IX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |     |
| Tarina of Brotin Bir married 222. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | _   |
| Le una virtù che gnadagna ai canitani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E una virtù che guadagna ai capitani      |     |
| l'affetto dei popoli. " ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'affetto dei popoli                      |     |
| CASTRACANI: samiglia nobile di Luc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |     |
| ca. II. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |     |
| Machiavelli, vol. 1X. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     |

| 146 C                                   |      |     |
|-----------------------------------------|------|-----|
| Castracani : Antonio; raccoglie e nutri | sce  |     |
| Castruccie. vol. II. p.                 |      |     |
| Cede Castruccio a Francesco Guinigi     | . 99 | 506 |
| CASTRUCCIO; signore di Lucca.           |      |     |
| Principe de Ghibellini in Toscana.      |      |     |
| Assalite da' Fiorentini, abbandona l'i  |      |     |
| presa di Prato.                         |      | 132 |
| Occupa Pistoia.                         |      | 136 |
| Soccorso dai Visconti, batte Raimon     | do   |     |
| da Cardona.                             |      | 137 |
| Prende Pisa.                            |      | ,3g |
| Riprende Pistoia.                       | 99   | 140 |
| Muore.                                  | 99   | 142 |
| Sua vita.                               | II.  | 50L |
| Fece grandissime cose.                  | 99   | 502 |
| È raccolto bambino e misero da An       | to-  |     |
| nio Castracani, e sua sorella.          | 99   | 5o3 |
| » Viene battezzato, e nutrito da essi   | . 99 | 504 |
| · » Da essi prende il nome e lo stato.  | 39   | ivi |
| 🏗 vago di trattar l'armi.               | 99   | ivi |
| Passa in casa di Francesco Guinigi.     | 99   | 506 |
| Si fa molto virtuoso.                   | 99   | ivi |
| Va con Guinigi alla spedizione di P     | 'a-  |     |
| <b>∀</b> ia.                            | 99   | 507 |
| È fatto tutore del figlio di Guinigi.   | 99   | 508 |
| Ha de' nemici.                          | 99   | ivi |
| Mercè Uguccione della Faggiuola libe    | ra   |     |
| Lucca dalla potenza degli Opisi.        |      | 509 |
| Batte i Guelfi con bella manovra.       |      | _   |
| S'erge a grand'estimazione.             |      | 512 |
| k fatto prigione a tradimento.          | 99   | 513 |

| Cavalleria: Quella nemica in qual  |             | _           |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| do possa turbarsi. vol. IV         | 1110        | ·<br>/      |
|                                    |             |             |
| Come possa formarsene una ottim    |             |             |
| CAVALLI (i): non debbon fondarei i |             |             |
| gli eserciti; bensì ne'fanti. III. | 214         | 9 310       |
| Non possono andar in tutti i luogh |             |             |
| serbar l'ordine, o riordinarsi.    |             | 317         |
| Siano poco o molto animosi, pu     |             |             |
| venir che quelli siano cavalca     |             |             |
| nomini coraggiosi, e questi da     | pusil-      |             |
| lanimi.                            | 99          | •,•         |
| Difficilmente possono rompere le i | fante-      |             |
| rie ben ordinate.                  |             | 518         |
| Usavansi intieramente nelle prime  |             |             |
| re, perchê non erano ancor oro     | linati      |             |
| i fanti.                           | ,           |             |
| Quando, ed a che sian essi necessi |             |             |
| Han meno di virtà che non i sant   |             | 320         |
| CAVE (le): che praticavansi da'no  | emici       |             |
| per prendere una città; come si    | ren-        |             |
| desser vane.                       |             | 385         |
| Sotterrance; come si praticasser   | dagli       |             |
| antichi.                           | <b>1V</b> . | <b>52</b> 5 |
| Come si possan render vane.        | *           | ivi         |
| GAVICCIULLI (i): famiglia fiorenti | ioa ;       |             |
| s'armano contro il Duca d'Atene    | e. I.       | 164         |
| Piccaio; bandito da Firenze.       | 99          | 25 L        |
| Vi ritorna.                        | 99          | ivi         |
| Piggiello e Baroccio, invitano i   | ban-        |             |
| diti a ritornare in Firenze.       |             | ivi         |
|                                    |             |             |

| CERRETIERI BISDOMINI: consigliere in      |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Firenze. vol. 1. pag.                     | 158 |
| Come scampato da morte. » 166 e           |     |
| CERVELLI (i) umani; sono di tre sorti, e  | •   |
| quali esse siano IV.                      | 122 |
| CESARE, C. GIULIO: lodato a torto dal     |     |
| mondo.                                    | 61  |
| Obblighi che Roma, Italia e il mondo      |     |
| hanno con esso.                           | 64  |
| Approfittò della corrusione di Mario      | •   |
| influita sul popolo, per soggiogar        |     |
| questo a' suoi voleri.                    | 92  |
| Tolse ai Romani per forza ciò che per     | •   |
| ingratitudine essi gli negarono.          | 123 |
| Favorito prima, e poi contrariato da      |     |
| Pompeo. "                                 | 136 |
| Capo del partito di Mario, disfece Pom-   | •   |
| peo capo del partito di Silla.            | 150 |
| Sentenza postagli in bocca da Salustio. » | 177 |
| Congiuraron contr'esso Bruto e Cassio,    | ••  |
|                                           | 412 |
| Discorse a lungo, poco pria di morire,    | •   |
|                                           | 433 |
| Perchè fu vendicato dal popolo re-        | -   |
| • •                                       | 437 |
| Per esser principe d'un esercito, potè    |     |
|                                           | 439 |
| Sua opinione circa un buon esercito       | •   |
| mal capitanato, ed un buon capitane       |     |
|                                           | 470 |
| Che dicesse pria d'andar contro ad        | •   |
| Afranio e Petreio.                        | ivi |
|                                           |     |

| Cesare C. Giulio: Per quali motivi potè    |      |
|--------------------------------------------|------|
| occupar la patria. vol. III pag.           | 510  |
| Prese ad imitar Alessandro. 1V.            | 79   |
| Quando, perobè, e come fosse liberale.     | 0.5  |
| » 84 (                                     |      |
|                                            | 182  |
| Amava che i suoi soldati sossero ga-       |      |
|                                            | 283  |
| Pugnando in Francia contre agli Sviz-      |      |
| zeri, non si valse de' cavalli. "          | 312  |
| Che gli occorresse in un assalto che       |      |
| ebbe in Francia.                           | 38 L |
| Perchè in Francia si cignesse con fosse    |      |
|                                            | 404  |
| Quando, e perchê debba esser imitato. »    | 415  |
| Come vincesse gli Svizzeri al passag-      | •    |
|                                            | 419  |
| Come vincesse Ariovisto in Francia. »      |      |
| Come riescisse a passar un fiume in        |      |
|                                            | 453  |
| Che dicesse cadendo in Affrica nell'u-     |      |
| scir della nave.                           | 404  |
| Come vincesse Afranio e Petreio. »         | ivi  |
| Come si contenne co' Tedeschi da esso      |      |
| ridotti all'ultima disperazione. »         | 407  |
| Un atto di giustizia gli facilitò l'acqui- | ,    |
|                                            | 498  |
|                                            | 526  |
| Qual fosse in fatto di guerra e di reg-    |      |
|                                            | 53g  |
| Guastò affatto Roma, stata già da Ro-      | •    |
|                                            | 59   |
|                                            | •    |

| CHIESE (le) di Francia; perchè siano     |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ricchissime. vol. IV. pag.               | 185       |
| CHIOCCIOLE (le); qual ordine militare    |           |
|                                          | 326       |
| CHIRONE Centauro; precettore di molti    |           |
| principi, che cosa simboleggi.           | 9 r       |
| CHIUSI: città, già tempo, nobilissima di | -         |
| Toscana.                                 | 49        |
| Manda a chieder aiuto a Roma centro      | _         |
|                                          | 369       |
| Soggiogata dal Duca Valentino. VI.       | 464       |
| CHIVIZZANO (da) GIOVANNI; congiurato     |           |
| di Lucca. I.                             | 3o5       |
| CIAMBERLANI della corte di Francia; loro |           |
| usticio, pensione e privilegi. IV.       | 196       |
| CIARPELLONE: ribelle allo Sforza. II.    | 95        |
| Ucciso.                                  | 111       |
| CIBO: FRANCESCO; sposa una figlia di     |           |
|                                          | 333       |
|                                          | 322       |
| CICERONE; suo detto.                     | <b>62</b> |
| Cieli (i); mostrano due vie da soe-      |           |
| gliersi a ohi addetto sia al governo dei |           |
| popoli, IX.                              | 59        |
| CIELO (il): permette degli avvenimenti   |           |
| a' quali non vuol che si provvegga. Ill. | 372       |
| Quanto sia grande la di lui potenza      |           |
| sopra le cose umane. » ivi e             | 374       |
| Quando vuol colorire i suoi disegni, di  | -         |
| qual meszo si serva. VIII.               | 217       |

bellatesi a Roma, come venisser distolte dall'implorarne il perdono. III. 535 - 50

| 100                                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| stati : Principato, Ottimati e Popo-      |            |
| lare. vol. 111 pag.                       | 20         |
| Città: La loro rovina nasce dalle Parti » | 47         |
| Libere; hanno due fini.                   | 123        |
| Errori che commettono per mantenersi      |            |
| libere.                                   | ivi        |
| Quelle che hanno avuto principio li-      |            |
| bere, è dissicile si mantengano libere:   |            |
| quelle poi che lo hanno servo, è          |            |
|                                           | 186        |
| Non corrotte; come ben si governino.      | 204        |
| E che facciano per ciò. "                 | 207        |
| Quelle dove i popoli siano principi,      | •          |
| sono di gran lunga migliori di quelle     |            |
| che stanno sotto un principe. »           | 220        |
| Non debbon attendere che un giovane       |            |
| dotato di virtù abbia ad invecchiare,     |            |
|                                           | 228        |
| Divengono grandi non già pel bene         |            |
| particolare, ma benst pel bene co-        |            |
|                                           | 243        |
| Per la tirannide, non crescono più nè     |            |
|                                           | ivi.       |
| Perchè siano potenti, deggiono abbon-     | - 7        |
|                                           | <b>251</b> |
| Debbon difendersi con le braccia, o con   |            |
|                                           | 310        |
| Libere; non sanno offendere chi vuol,     |            |
|                                           | 328        |
| Piena di delizie; è un pernicioso ac-     | _          |
| quisto.                                   | 329        |

| C                                       | 150         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Città: Quando debbano assolutamente     | ·           |
| spegnersi da un principe, vol. III. p.  | 345         |
| Quando debbano o spegnersi o carez-     | •           |
|                                         | 347         |
| Ove abita il principe; come debba te-   |             |
|                                         | 358         |
| Non può venir correttada un sol uomo. » | 448         |
|                                         | 453         |
| Dopo la ribellione son più difficili a  | 7           |
| riacquistarsi, che non lo sono nel      |             |
|                                         | 464         |
| Molte; tennero fede ad Annibale per     |             |
|                                         | 496         |
| Che sia divisa; in qual modo si ri-     |             |
|                                         | 5 . 5       |
| Come facilmente possa dividersi. »      | 518         |
| Che sia armata ed ordinata come Ro-     |             |
|                                         | 534         |
| Grande; abbisogua che tuttodi nascano   |             |
| in essa nuovi accidenti, e perchè. »    | 58 <b>o</b> |
| Accostumata a viver libera; come debba  |             |
| tenersi. IV.                            | 27          |
| Ben ordinata; come dovrà far usare la   |             |
| B                                       | 263         |
| Mantengonsi più tempo con l'armi po-    |             |
| ste in mano ai cittadini dalla legge,   |             |
| che non senz'esse.                      | 278         |
| Disarmate; sono state libere poco       |             |
| tempo. "                                | ivi         |
| Han cost bisogno dell'armi, che, non    |             |
| avendone delle proprie, ne assoldan     | • •         |
| delle forestiere.                       | ivi         |

•

| •                                          |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>C</b>                                   | 161 |
| più che mai cauta, onde non si oc-         |     |
| cupi dal nemico. vol. IV. nagr             | 525 |
| Città: Che cosa faccia difficile la di lei |     |
| dilaca                                     |     |

| D | ebbono av | er più artiglie | rie di quelle |   |
|---|-----------|-----------------|---------------|---|
|   |           | condursi di     | tro un eser-  |   |
| Ė | cito.     | rla nen assa-   | do, che non   | , |

difesa.

| doverla tener per forza. 1X.            | 1 R |
|-----------------------------------------|-----|
| Si fa grande con abbondanza d'uomini. » | 30  |
| Δ                                       | 31  |
| Ove regni l'ozio; che cosa devrà pra-   | -   |
| ticarsi end'estirparlo.                 | 32  |
| Esse, non meno che il contado, oppri-   |     |
| manai dai                               | _   |

|                                     | 52 |
|-------------------------------------|----|
| Vengono impoverite e consunte mercè |    |
| le spese e continue morti, d'ordine |    |
| de' medesimi principi.              | 53 |
| Cha air                             |    |

| as areasonar brincipi.              | 77 (        |
|-------------------------------------|-------------|
| Che sia corrrotta; deve un princip  | oe.         |
| umano desiderar di possederla, no   | n           |
| per guastarla in tutto, come se' Ce | 3-          |
| sare, ma per riordinarla, ad imit   | a           |
| zione di Romolo.                    | <u>ئ</u> بر |
| Di forma nmana : promottota ad Alex |             |

| Di forma | umana | ; progettata  | ad Ales- |
|----------|-------|---------------|----------|
| sandro   | Magno | dall'architet | o Dino-  |
| crate    |       | •             | 111      |

| CITTA' DI CASTELLO: soggetta a  | III. 17 |
|---------------------------------|---------|
| colò Vitelli.                   | II. 244 |
| Occupata da messer Lorenzo.     | × 291   |
| Passa nuovamente in potestà del | Vi-     |
| telli.                          | » 31A   |

11

| Machiavelli, | yol. | IX. |
|--------------|------|-----|

un consolo plebeo, e che ne segui, » Che amano esser tenuti buoni; debbono,

|   | ~ | , |
|---|---|---|
| 1 | b | 4 |

## C

| rotto da Asdrubale, e come se ne gio-  |            |
|----------------------------------------|------------|
| stifico. vol. III. pag.                | 484        |
| Claudio Nerone: Perche, sebben prossi- |            |
| mo ad Annibale, potè partirsi dal      |            |
| suo campo, andar e tornar dalla Mar-   |            |
| ca, ad insaputa di Annibale. IV.       | 477        |
| Come pote diminuire il suo esercito,   |            |
| senza che Annibale se ne accor-        |            |
|                                        | 488        |
| CLAUDIO PONZIO: capitano de' Samniti;  | •          |
| arringa questi a far guerra a' Roma-   |            |
| ni, e detto di lui. III.               | 467        |
| Con qual fraude riuscisse a chiuder i  | • •        |
| Romani dentro alle Forche Caudine. »   | 564        |
| Per non aver seguito il consiglio di   | •          |
| suo padre nen ottenze gloria dalla     |            |
|                                        | <b>565</b> |
| Fu meno glorioso esso vincitore, che   |            |
|                                        | 567        |
| CLEARCO: tiranno di Eraclea; uccise    |            |
| tutti gli Ottimati, per guadagnarsi il |            |
| favore del popolo.                     | 88         |
| CLEFI; fatto re da' Longobardi in Pa-  |            |
| via, qual fosse. 1.                    | 20         |
| CLEMENTE II. fatto elegger Papa da En- | ,          |
| rico II, poiche questi ebbe disfatti i | •          |
| tre Papi.                              | 3.         |
| CLEMENTE VI. riduce a 50 anni il Giu-  |            |
| bileo, che solea celebrarsi ad ogni    |            |
| 100.                                   | 65         |
|                                        |            |

| c                                         | 165             |
|-------------------------------------------|-----------------|
| CLEMENTE VII spedisce Bolla di privi-     | .03             |
| legio al tipografo romano Antonio di      |                 |
| Blado, per l'impressione delle Storie,    | •               |
| del Principe e dei Discorsi di Ma-        |                 |
| chiavelli. vol. I. pag. cxx               | XIIX            |
| Incarica il Machiavelli d'un piano per    |                 |
| fortificar Firenze. IV.                   | 583             |
| Vien fatto prigione dagl'imperiali, VIII  |                 |
|                                           | 227             |
| E assediato con la sua corte in Castel    | •               |
|                                           | 237             |
| Per quali cagioni venisse imprigionato    | •               |
|                                           | 490             |
| CLEOMENE: Re di Sparta; sece necider      | •               |
| tutti gli Efori, e perchè. III. 58 e      | 99              |
| Perchè su vinto dai Macedoni. "           | 59              |
| Potè occupar la patria ad un tratto,      |                 |
| per esser principe d'un esercito.         | 439             |
| COCCHI Donato: per qual cagione di-       | _               |
|                                           | 183             |
| Tomo duro, ma paziente ed animoso.»       | <b>453</b>      |
| COGLIONE BARTOLOMEO: capitano dei         |                 |
| Veneti.                                   | 22 L            |
|                                           | 224             |
| COGNIZIONE (la): qual sia quella, tanto   |                 |
| necessaria quanto dissicile, che debbe    |                 |
| da un capitano possedersi. III.           | 485             |
| De' siti e de' paesi; quanto sia pur essa | •               |
| in un capitano necessaria, e come         |                 |
| si acquisti. » 560 e                      |                 |
| - » Non può meglio apprendersi che col-   |                 |
| l'esercizio della caccia.                 | 56 <sub>1</sub> |

| 166 <b>C</b>                                                                                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cognizione: D'una regione; sa che pre-<br>stamente comprendansi gli altri nuovi                                            |              |
| paesi. vol. III. pag. 50 De'siti; quanto fosse utile a Pubblio                                                             | 6 L          |
| Decio, per salvar il consolo Cornelio col suo esercito.                                                                    | 62           |
| Di monti, valli, fiumi, paludi, ec. quanto<br>sia necessaria in un principe. IV.<br>De'siti d'una provincia; induce facil- | 77           |
|                                                                                                                            | 78 ·         |
| COLA DA RENZO, (o sia Nicolò di Lo-<br>renzo): costituisco Roma in repub-                                                  |              |
| blica. 1. (<br>Collava d'oro , per cui Manlio fu detto                                                                     | 64           |
| Torquoto. III. 5                                                                                                           | •            |
|                                                                                                                            | 19<br>68 = . |
| Collegi (i) di Firenze; pel modo con<br>cui si creavano, darsi non poteva la<br>debita maostà ai primi gradi dello         |              |
| Stato. IV. 2<br>Colonia (una): di che indispensabil-                                                                       | 5 <b>3</b>   |
| mente abbisogni. III, 20                                                                                                   | 6 <b>8</b>   |
| Non può mantenersi senza campi e<br>selve. IX.                                                                             | 3o           |
|                                                                                                                            | 14           |
| Ove poste, ed a qual fine.                                                                                                 |              |
| Reudeano ut le e comodità.                                                                                                 | jo           |
| Quanto terreno distribuissero i Romani<br>ad ogni colono.                                                                  | 67           |

| •                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| C                                                                                | 167  |
| Colonie: Debbono mandarsi da un prin-                                            | .•   |
| cipe nuovo ne' suoi nuovi stati. vol                                             | . IV |
| pag.                                                                             | 14   |
| COLONNA: FABRIZIO; convitato da Co-                                              |      |
|                                                                                  | 249  |
| Entra in dialogo insieme col Rucellai.                                           | 251  |
| Commenda gli antichi nomini e biasi-                                             |      |
| ma i moderni.                                                                    | ivi  |
| Entra in discorso col Rucellai sull'arte                                         |      |
| della guerra.                                                                    | 255  |
| Marc'Antonio; richiesto dal Papa ai                                              |      |
|                                                                                  | 243  |
|                                                                                  | 332  |
| COLONNESI (i): famiglia potentissima                                             |      |
| romana; tennero inferme il ponti-                                                | _    |
| ficato. I.                                                                       | 51   |
| S'oppongono ai disegni di Cola da                                                |      |
| Renzo.                                                                           | 65   |
|                                                                                  | 311  |
| Loro maligni umori contro gli Orsini. »                                          |      |
| Cercano di rivendicare le cose perdute.»                                         |      |
| Alle mani cogli Orsini. » 435, 438 e                                             |      |
|                                                                                  | 440  |
|                                                                                  | 446  |
| Battuti dal Duca Valentino.                                                      | 57   |
| • E dal medesimo dispersi.                                                       | 38   |
| La loro fazione, e quella degli Orsini,<br>tenevano basso il Papa.               | 61   |
|                                                                                  | 63   |
| Non sone molestati da Gjulie II.                                                 | UJ   |
| Tenuti sermi dalla grandessa della Chie-<br>sa, e dal non aver casi de eardinali |      |
|                                                                                  | iri  |
| di loro famiglia.                                                                |      |

| COMANDANTI (i); quanto male apportino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| nelle guerre. vol. VIII. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5o3                          |
| COMANDATORI (i) molti; in un esercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| o in una terra che s'abbia a difen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476                          |
| COMANDI (i): de Capitani; non bene in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| tesi o male interpretati, hanno disor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 L                         |
| Come debbano darsi e col suono, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| colla voce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ivi                          |
| Comando (il): quali siano quelli che san-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                          |
| Quello d'un capitano si conosce per il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| suono e per le bandiere. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>399</b>                   |
| Comici (i); non possono essere persone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                            |
| gravi, e perchè. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Commente (le); non possono piacere, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| ' manchino di motti e termini propri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| manchino di motti e termini propri<br>patrj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                           |
| manchino di motti e termini propri<br>patrj.  Di quali termini e motti debbano com-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                            |
| manchino di motti e termini propri<br>patrj.  Di quali termini e motti debbano com-<br>porsi.  "                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24<br>25                     |
| manchino di motti e termini propri<br>patri.  Di quali termini e motti debbano com-<br>porsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai                                                                                                                                                                                                                                | 25                           |
| manchino di motti e termini propri<br>patri.  Di quali termini e motti debbano com-<br>porsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai<br>principi, e perche.                                                                                                                                                                                                         | •                            |
| manchino di motti e termini propri<br>patri.  Di quali termini e motti debbano com-<br>porsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai<br>principi, e perchè.  IX.  Non è ricchezza così stabile e ferma,                                                                                                                                                             | 25<br>,29                    |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano comporsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.                                                                                                                                                | 25                           |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano com- porsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissani (i) Fiorentini: trattano coi                                                                                                     | 25<br>29<br>30               |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano com- porsi.  Commercio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  IX.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissari (i) Fiorentini: trattano coi Pisani della resa di Pisa alla repub-                                                          | 25<br>29<br>30               |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano comporsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissani (i) Fiorentini: trattano coi Pisani della resa di Pisa alla repubblica di Firenze.  VII.                                           | 25<br>29<br>30               |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano comporsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissani (i) Fiorentini: trattano coi Pisani della resa di Pisa alla repubblica di Firenze.  VII.                                           | 25<br>29<br>30               |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano comporsi.  Commercio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissari (i) Fiorentini: trattano coi Pisani della resa di Pisa alla repubblica di Firenze.  VII.  Commissione: importantissima e dannosis- | 25<br>29<br>30               |
| manchino di motti e termini propri patri.  Di quali termini e motti debbano comporsi.  Commencio (il): debb'essere protetto dai principi, e perche.  Non è ricchezza così stabile e ferma, come il sono le possessioni.  Commissani (i) Fiorentini: trattano coi Pisani della resa di Pisa alla repubblica di Firenze.  VII.                                           | 25<br>29<br>30<br>501<br>527 |

| C                                       | 169  |
|-----------------------------------------|------|
| Commissione: al Machiavelli; al campo   | •    |
| contro Pisa. vol. VI pag.               |      |
|                                         | 215  |
|                                         | 223  |
|                                         | 238  |
|                                         | 466  |
|                                         | 74   |
|                                         | 164  |
|                                         | 165  |
|                                         | 180  |
| · · ·                                   | 183  |
|                                         | 466  |
| Al campo contro Pisa. » 467 e           | • •  |
|                                         | 527  |
| Per il Dominio Fiorentino. VIII.        | 93   |
| A Siena.                                | · ·  |
|                                         | 123  |
|                                         | 130  |
|                                         | 132  |
| COMMODO: imperatore romano, in qual     |      |
| maniera venne uccise. III. 426 e        | 440  |
| Come, e perche salvossi dalla congiura  | 440  |
| tramatagli da sua sorella Lucilla.      | /5 ı |
|                                         | 105  |
|                                         | ivi  |
| Ucciso per cospirazione, e perchè.      |      |
|                                         | rog  |
| COMMUNDO, re de Gepidi: vinto da        | 9    |
| Alboino. I.                             | :18  |
| H di lui teschio servì di tassa da bere | 10   |
| ad Albaina                              | :41  |

ŀ

| COMO (da) Albertaco: fu il primo che in Italia dette riputazione alla milizia mercenaria.  IV. 69 Fu precettore di Braccio e Sforza. » ivi e 70 Compagnia (le): decidono della fama e dell'opinione degli uomini. III. 541, e IX. 38  Di stato, (o sia Alleanze); si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser offeso, o per guadagno.  IV. 214 Comunanza (le) degli Svizzeri; quali e quante siano.  Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quante ricchezze posseggano, e per qual modo.  IV. 202 e 222 Qual sia la cagione della lero disunione co' principi dell' impero. » 204 e 223 Non vogliono la grandezza dell' imperatore, e perchè.  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205  Come mancassero di soccorrer l' imperatore nella sua passata in Italia. » 207  B contro gli Svizzeri. » 226 Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. » 225 Sono inimicate dai principi dell' impero. » 225 |                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| in Italia dette riputazione alla milizia mercenaria.  IV. 69  Fu precettore di Braccio e Sforza. » ivi e 70  Compagnin (le): decidono della fama e dell'opinione degli uomini. III. 541, e IX. 38  Di stato, (o sia Alleanze); si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser offeso, o per guadagno.  IV. 214  Comunnaz (le) degli Svizzeri; quali e quante siano.  Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quante ricchezze posseggano, e per qualmodo.  IV. 202 e 222  Qual eia la cagione della lero disunione o co' principi dell' impero. » 204 e 223  Non vogliono la grandezza dell' imperatore, e perchè.  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205  Come mancassero di soccorrer l' imperatore nella sua passata in Italia. » 207  Be contro gli Svizzeri.  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. » ivè  Sono inimicata dai principi dell' im-                                              | 170 C                                                                              |   |
| Fu precettore di Braccio e Sforza. » ivi e 70 Compagnin (le): decidono della fama e dell'opinione degli uomini. Ill. 541, e IX. 38  Di stato, (o sia Alleanze): si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser offeso, o per guadagno. IV. 214  Comunanze (le) degli Svizzeri; quali e quante siano. VII. 359  Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quan- te ricchezze posseggano, e per qual modo. IV. 202 e 222  Qual sia la cagione della lero disunio- ne oo' principi dell' impero. » 204 e 223  Non vogliono la grandezza dell' impe- ratore, e perchè. » 204 e 222  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205  Come mancassero di soccorrer l' impe- ratore nella sua passata in Italia. » 207  » E contro gli Svizzeri. » 226  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. » ivi Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. » ivè Sono inimicata dai principi dell' im-                                                                       | in Italia dette riputazione alla milizia                                           |   |
| Compagnie (le): decidono della fama e dell'opinione degli uomini. III. 541, e IX. 38  Di stato, (o sia Alleanze); si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser offeso, o per guadagno. IV. 214  Comunanze (le) degli Svizzeri; quali e quante siano. VII. 359  Comunità' (le) d'Alemagna: quali e quante ricchezze posseggano, e per quali modo. IV. 202 e 222  Qual eia la cagione della lero disunione o co' principi dell' impero. 204 e 223  Non vogliono la grandezza dell' imperatore, e perchè. 204 e 222  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. 205  Come mancassero di soccorrer l' imperatore nella sua passata in Italia. 207  B contro gli Svizzeri. 226  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. ivi  Come obbligasser l'imperatore a ceder  Basilea agli Svizzeri. 268  Sono inimicata dai principi dell' im-                                                                                                                                       | 3                                                                                  |   |
| Di stato, (o sia Alleanze); si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser offeso, o per guadagno.  IV. 214 Comunanze (le) degli Svizzeri; quali e quante siano.  VII. 359 Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quan- te ricchezze posseggano, e per qual modo.  IV. 202 e 222 Qual sia la cagione della lero disunio- ne oo' principi dell' impero. » 204 e 223 Non vogliono la grandezza dell' impe- ratore, e perchè.  » 204 e 222 Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205 e 223 Come mancassero di soccorrer l' impe- ratore nella sua passata in Italia. » 207 » E contro gli Svizzeri.  » 226 Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri.  » 298 Sono inimicate dai principi dell' im-                                                                                                                                                                                                            | Compagnin (le): decidono della fama e<br>dell'opinione degli uomini. III. 541, e   |   |
| COMUNANZE (le) degli Svizzeri; quali e quante siano.  COMUNITA' (le) d'Alemagna: quali e quante ricchezze posseggano, e per quali modo.  IV. 202 e 222  Qual eia la cagione della lero disunione oc'principi dell' impero. m 204 e 223  Non vogliono la grandezza dell' imperatore, e perchè.  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. m 205  Come mancassero di soccorrer l' imperatore nella sua passata in Italia. m 207  Be contro gli Svizzeri.  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder  Basilea agli Svizzeri.  Sono inimicata dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Di stato, (o sia Alleanze): si fanno o per esser difeso, o per paura d'esser       |   |
| Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quante ricchezze posseggano, e per qual modo.  IV. 202 e 222 Qual eia la cagione della lero disunione oc' principi dell' impero. » 204 e 223 Non vogliono la grandezza dell' imperatore, e perchè.  Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205  Come mancassero di soccorrer l' imperatore nella sua passata in Italia. » 207  E contro gli Svizzeri.  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri.  Sono inimicata dai principi dell' im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comunanze (le) degli Svizzeri; quali e                                             |   |
| Qual eia la cagione della lero disunio- ne co'principi dell' impero. » 204 e 223 Non vogliono la grandezza dell' impe- ratore, e perchè. » 204 e 222 Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205 e 223 Come mancassero di soccorrer l' impe- ratore nella sua passata in Italia. » 207 » E contro gli Svizzeri. » 226 Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. » ivi Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. » ivè Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunita' (le) d'Alemagna: quali e quan-<br>te ricchezze posseggano, e per qual    | • |
| ratore, e perché.  Perché siano nemiche degli Svizzeri. 205  e 223  Come mancassero di soccorrer l'imperatore nella sua passata in Italia. 207  E contro gli Svizzeri. 226  Perché siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder  Basilea agli Svizzeri. 26  Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qual eia la cagione della lero disunio-<br>ne co'principi dell'impero. » 204 e 223 |   |
| Perchè siano nemiche degli Svizzeri. 205 e 223 Come mancassero di soccorrer l'imperatore nella sua passata in Italia. 207 E contro gli Svizzeri. 226 Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. ivi Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. 268 Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |   |
| ratore nella sua passata in Italia. " 207  "E contro gli Svizzeri. " 226  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. " ivi  Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. " ivi  Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perchè siano nemiche degli Svizzeri. » 205                                         |   |
| » E contro gli Svizzeri. » 226  Perchè siano fredde di lor libertà, e di acquistar imperio. • ivi  Come obbligasser l'imperatore a ceder Basilea agli Svizzeri. » ivi  Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |   |
| acquistar imperio.  Come obbligasser l'imperatore a ceder  Basilea agli Svizzeri.  Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | į |
| Come obbligasser l'imperatore a ceder  Basilea agli Svizzeri. » ivè  Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perchè siano fredde di lor libertà, e di                                           |   |
| Basilea agli Svizzeri. » ivi<br>Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |   |
| Sono inimicate dai principi dell'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>•                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |   |

| Li Li                                         | 171         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Concilio (il): degli Achei; sul prender l'ar- | ٠.          |
| mi, o rimaner neutrali. vol. IV. pag.         | 118         |
| Di Basilea; per l'unione della Chiesa         |             |
| romana con la greca.                          | 39          |
| » Incominciato da un solo abate. VIII.        | 112         |
| Di Costanza; contro tre papi in uno           |             |
| stesso tempo.                                 | 72          |
| Minacciato a Giulio II. VIII, 24 e            | 63          |
| → Vien designato Torsi per il luogo           | ٠.          |
| ove tenersi.                                  | 85          |
| » Capitoli da trattarvisi.                    | <b>92</b>   |
| » Incominciato a tenersi in Pisa, con         |             |
| pentimento de' Fiorentini.                    | 99          |
| Di Pisa; contro un Papa santo nel             |             |
| 1400 "                                        | 112         |
| » Contro Giulio II, dichiarato legitti-       |             |
| mamente convocato e congregato. **            |             |
|                                               | 129         |
| Vera cagione per cui ceder dovette            |             |
|                                               | 317         |
| Se spetti o no al Papa il convocarlo. »       | 127         |
| Intimato da Giulio II in Roma, per op-        |             |
| porlo a quel di Pisa, è diobiarato            |             |
| nullo.                                        | ivi         |
| Concernia (la), da chi empiamente mal-        |             |
|                                               | 5o <b>3</b> |
| Condennacioni (l.); debbono usarsi con        |             |
|                                               | 25          |
| CONFEDERATI (i); debbono proporre la          | ••          |
|                                               | L2          |
| Compederazione: V. Lega.                      |             |
|                                               |             |

|    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | , 172 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | Confidenza (la): in un esercito; che sia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    | come s'ottenga, e quali effetti pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | duca vol. III. pag. 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | Per via di religione ottenevasi negli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | eserciti romani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Ispirata da Fabio nel suo esercito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | qual fosse. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Ne' soldati; da che venga prodotta. IV. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | CONFINATI: V. SBANDITS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | Confusions (la) maggiore che possa ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | cadere in un esercito, qual sia. » 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | CONGETTURA (la) di presenza, in chi vo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | gliasi eleggere a soldato, come si pra-<br>tichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| •  | Congiunti (i) o Aderenti: d'un princi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | pe spento per congiura; come do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | vrebbero esser trattati. III. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | Debbono acconciar le cose loro amo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | revolmente, piuttosto che per via di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | litigi. 1X, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | Congiuna (la): de'Romani contro a' Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | puani. 111. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | È un'impresa difficilissima e pericolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | Di un solo ; ohe cosa sia, anzi che con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | giura. # 413<br>Infelice; di Perennio, Plauziano, Seiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | The state of the s |  |
| Λ. | Caraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    | Di Pisone contro Nerone, e de Pazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| •  | r mone commo rierone, e de l'azzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

ad andare a voto, e perché.

| 174 C                                           |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Congiura: Di Giulio Belanti contro Pan-         |             |
| dolfo Petrucci; come maneggiata, e              |             |
| perchè andata a vôto, vol. III. pag.            | 434         |
| E il nemico maggiore che aver possa-            |             |
| no i Principi, e perchè.                        | 441         |
| Scoperta; come dovrà vendicarsi da              |             |
| principi e dalle repubbliche.                   |             |
| Delle legioni romane contro i Capuani           |             |
| come, e perchè riuscisse.                       |             |
| Che vogliasi scoprire con vantaggio             | <i>.</i>    |
| come dovrà maneggiarsi da' principi             |             |
|                                                 | 442         |
|                                                 | 461         |
|                                                 | 524         |
| Delle doune romane contro a' loro ma-           |             |
|                                                 | <b>58</b> 0 |
| De'Baccanali; quanto pericolosa per             |             |
| Roma.                                           | ivi         |
| Contro chi dotato sia di molta virtù,           |             |
| può ripararsi. VIII.                            |             |
| Congiung (le): contro il duca d'Atene,          |             |
| •                                               | 160         |
| » Come vennero scoperte.                        | 162         |
| , ,                                             | . 22        |
| Di tutte le Repubbliche del mondo con-          |             |
| tro i Romani, per difesa della lore<br>libertà. | - /0        |
|                                                 | 248         |
| Quali difficoltà si fre pongano per con-        | 7 Q 63      |
| durle felicemente al loro termine.              | 200         |
| Furono superate tutte le dissionale de Seriana  |             |
| ogni altro, da Arato di Sicione, e              | <b>70</b> - |
| perchè. »                                       | 385         |

| C                                          | 175         |
|--------------------------------------------|-------------|
| Congiure: Portano con sè l'incertezza del- | •           |
| l'esito. vol. III. pag                     | 588         |
| Sono state esse la cagione, più che la     |             |
| guerra aperta, che i più de prin-          | •           |
| cipi abbian perduto e vita e stato. »      | 400         |
| Possono farsi da ciascheduno; ma la        | • 0         |
| guerra aperta è sol da pochi il            |             |
| farla.                                     | ivi         |
| Si sanno o contre la patria, o contro      | •           |
| un principe, o per dare una terra          |             |
|                                            | 410         |
| Per quali cagioni sono prodotte.           | ivi         |
| Altra cagione di congiurar contro il       |             |
| principe, si è il desiderio di liberar     |             |
|                                            | 412         |
| Portan seco tre sorta di pericoli. » 413 e |             |
| Posson tramarsi da uno, o da più; e        | 417         |
| quali siano quelle tramate da uno. »       | เขน         |
| Quali siano quelle tramate da più; e       |             |
|                                            | 414         |
| Non debbono farsi da nomini deboli,        | 4.4         |
|                                            | ::          |
| e perchè.                                  | i <b>vi</b> |
| Sono fatte contro il principe da uo-       | `           |
| mini da esso o beneficati o ingiu-         | 1.5         |
|                                            | 415         |
| Quelle di Perennio contro Commodo, di      |             |
| Plauziano contro Severo, e di Seiano       |             |
| contro Tiberio, non sortirono il loro      |             |
|                                            | 416         |
| Vengono praticate più da uomini dal        |             |
| principe beneficati, che non ingiu-        | •           |
| riati.                                     | 417         |
|                                            |             |
| •                                          |             |
|                                            |             |

.

•

•

|   | •                                                                                    |      |   | 1 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|   |                                                                                      |      |   | 0 |
|   | Ċ                                                                                    | 177  |   |   |
|   | Congiure: Molte ve ne sono state, ma<br>poche hanno avuto buon esito, e              | ••   |   | • |
|   | perchè. vol. IV. pag.<br>Conoscenza (la): di sè stesso, di quanta                    | 96   |   |   |
|   | importanza ella sia, lX.<br>Delle arti cen cui governavansi i prin-                  | 35   |   |   |
| ı | cipi tiranui. "  Conquistr (le); quali siano, e perchè                               | 5 L  |   |   |
| ŀ | perniciose.  CONRINGIO; cosa dica in favore del Ma-                                  | 11   |   |   |
|   | chiavelli. 1. xxII, LVII e CONSALVO FERRANTE: come trattato                          | seg. |   |   |
|   | da Ferrando re d'Aragona, poichè gli ebbe conquistato il regno di Na-                |      |   |   |
|   | poli. III.                                                                           | 122  |   |   |
|   |                                                                                      | 440  |   |   |
|   |                                                                                      | 500  |   |   |
|   | Conservazione (la) d'uno stato; non debbe<br>arrischiarei giammai, se non per estre- |      |   |   |
|   | ma necessità. Ill. ConsigLi (i): di Firenze; doveano levarsi                         | 367  |   |   |
| • | e perchè. IV.<br>Di Lucca; detti dei Trentasei, e Ge-                                | 155  |   |   |
|   | nerale. » 166, 167 e<br>Salutari; di Machiavelli al suo figlio                       | 176  | , |   |
|   | Guido. VIII.<br>Buoni; debbono esser prodetti dalla                                  | 521  | , |   |
|   | prudenza del principe, non questa                                                    | 11.  |   |   |
|   | da quelli. 1X.  Machiavelli, vol. IX. 12                                             | 44   |   |   |
|   | •                                                                                    |      |   |   |

| . <b>C</b>                                | 179         |
|-------------------------------------------|-------------|
| onsolato: Era premio della virtà, non     |             |
| della nascita. vol. III. pag.             | 227         |
| Impugnato da Fabio Massimo inverso        |             |
| Tito Ottacilio. "                         | 545         |
| Consoli (i) Romani: quando creati "       | 26          |
| S'oppongono alla legge Terentilla. »      | 77          |
| Quando, e come eletti. "                  | 103         |
| Sostituiti ai re. "                       | 115         |
| Venne ad essi dipoi attribuita l'autorità | _           |
|                                           | 141         |
|                                           | 143         |
|                                           | 158         |
|                                           | 160         |
| Creati nuovamente, poiche furono de-      | ^-          |
|                                           | 163         |
| Rifintano al senato la creazione d'un     |             |
|                                           | 189         |
|                                           | ivi         |
| Volcan le guerre brevi, e perchè.         |             |
| •                                         | 267         |
| Raro esempio dato da due di loro nella    | •           |
| guerra co' Latini; uno coll'uccider se    | 7           |
|                                           | 300         |
| Fecero discender a piè i loro cavalieri   | 7.          |
| •                                         | 317         |
| » Perchè usassero il farli discendere. »  | 520         |
| Con qual autorità sosser mandati suori    | 70          |
|                                           | <b>38</b> 9 |
| Eran condannati e puniti quelli che       |             |
| avesser combattuto contro agli auspicj. » | 538         |

- .

| 100                                        |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Consoli: Qual modo tenessero nell'elegger  | •         |
| le loro legioni. vol. 1V. pag.             | 283       |
| Con qual escreito andasser ad ogni im-     |           |
|                                            | 365       |
| In qual maniera arricchissero.             | 446       |
| Consoli (i) dell'Arte della lana: impe-    | • •       |
| gnano il Machiavelli a procurar ad         |           |
| essi, da Carpi ov'egli dimorava, un        |           |
| buon predicatore. VIII.                    | 153       |
| Inviano il Machiavelli a Venezia. »        | 165       |
| Si querelano con questa Repubblica con-    |           |
| tro un tal Donati veneziano. 9 164 e       | ι68       |
| Consolo PLEBEO; creato per consiglio di    |           |
| alcuni cittadini romani, e cosa            |           |
|                                            | 547       |
| Consummuni (le) cattive; per qual ca-      | -         |
| gione non si possano levar via. IV.        | 293       |
| Consulta de' Latini co' Romani. III.       | 295       |
| CONTADINI (i): di Pisa; voglion accomo-    |           |
| darsi co' Fiorentini. VII.                 | 540       |
| Essi, del paro che i cittadini, vengon     |           |
| oppressi da' principi tiranni. IX.         | <b>52</b> |
| CONTADO (il): del Tirolo; che sia, e       | _         |
| quanto renda all'imperatore. IV.           | 215       |
| Esso, non meno che le città, oppri-        | _         |
| monsi da' principi tiranni. 1X.            | 52        |
| CONTE DI VIRTU'; così era chiamato Gio.    |           |
|                                            | 244       |
| CONTENTEZZA (la) in morte, qual sia, IX.   | 40        |
| CONTESA; allorche insorga fra due potenti, |           |
| come potrà giudicarsi qual di loro         | 1.0       |
| avrà vittoria. VIII.                       | 414       |

| CONTRASSEGNI; quali abbisognino in un       |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| esercito disordinato, acciò possa rior-     |             |
| dinarsi. vol IV. pag.                       | 333         |
| CONTUGI'(di) Giovanni; eccita un tal        |             |
| Giusto, plebeo, a farsi signor di Vol-      |             |
|                                             | 287         |
| Convenzione con il Signore di Monaco. VIII. | ენ          |
| COPPOLA lacopo: ucciso, e perchè. II.       |             |
| Congiurò contro il suo re. Ill.             |             |
| CORBINELLI PANUOLFO; nominato qual          | •           |
| fautore de Medici. II.                      | 43z         |
| CORBIZZI (i); famiglia fiorentina; am-      | •,          |
|                                             | 244         |
| CORCO (di) monsignor; spedito dal re di     | - • •       |
| Francia al campo contro Pisa. VI. 60 e      | 62          |
| COREGLIA (da) Don Michele; chi              |             |
| fosse. VII.                                 | 6 L         |
| CORIOLANO: come, e perchè si rendette       |             |
| odioso alla plebe. III.                     | 46          |
| Danni che ne sarebber venuti a Roma,        | •           |
| se fosse stato tumultuariamente uc-         |             |
| ciso.                                       | 47          |
|                                             | 124.        |
| Si porta a Roma alla testa de' Volsci;      |             |
|                                             | <b>(6</b> 9 |
| Esso fece i Volsci, stati sempre vinti,     | , • 9       |
| vincitori.                                  | ivi         |
| Perchè, venendo coll'esercito a Roma,       | .,,         |
| conservò le possessioni de'nobili, e        |             |
| saccheggio ed arse quelle della ple-        | •           |
| be.                                         | /n:         |
| pt.                                         | 471         |

Ladislao.

le cose che si hauno a fare.

La più utile a mantener sano l'esercito;

¥ 483

si è l'esercizio continuo.

|     |  | - |   |
|-----|--|---|---|
| 184 |  |   | C |
|     |  |   |   |

| Cosa: Utilissima ad un capitano; si è        |   |
|----------------------------------------------|---|
| quella d'esser segreto nelle sue azioni      |   |
| e ne' suoi disegni. vol. 1V. pag. 488        | 3 |
| La più facile, e al tempo istesso la più     |   |
| difficile a ridursi ne modi antichi; si      |   |
| è la milisia. 534                            | ′ |
| Immaginata; non aggiugne mai affatto         | _ |
| alla verità di ciò che s'immagina. V. 50     |   |
| Che far non si voglia da pochi; vien         | • |
| rimessa alla moltitudine, acciò vi si        |   |
| accrescano le difficoltà. VIII. 161          | , |
| Cosz (le): chiamate errori; possono sotto    | • |
| la pontificale autorità nascondersi. II. 226 | • |
| Che necessaria forma della religione         | , |
| Che nascono in favor della religione;        |   |
| ancorchè false, debbono favorirsi ed         |   |
| accrescersi. III. 72                         |   |
| Del monde; tutte hanno il termine della      |   |
| loro vita. 392                               | ì |
| Passate; debbono onorarsi dagli uomini;      |   |
| alle presenti debbon essi ubbidire. # 410    | ) |
| Nuove; come, e perchè debban farsi           |   |
| apparir nelle guerre. • 474                  | - |
| Aspre; quando sian comandate, deb-           |   |
| bon farsi osservar con asprezza. 🗾 499       | ) |
| Grandi; non ben giudicate da' principi       |   |
| de'nostri tempi. • 517                       |   |
| Che san considente un esercito; quali        |   |
| siano. » 537 a 539                           | • |
| Nuove; qual difficoltà s'incontri nel        | , |
| farsi capo d'esse. 546, e IV. 32             | , |
| Si giudicano tutte dal loro fine. III. 547,  | • |
| VIII. 423                                    | , |
|                                              |   |

| Cose: Non possono condursi a perfezione,            |
|-----------------------------------------------------|
| per esser in tutte prossimo il bene                 |
| al male. vol. 111. pag. 553 e 555                   |
| Del mondo; somiglian tutte, e sempre,               |
| quello degli antichi tempi, e per-                  |
| chè. , 56a                                          |
| Future; come si possan conoscere per                |
| mezzo delle passate.                                |
| Passate di Firenze; qual idea perge-                |
| ranno dei Tedeschi e dei Francesi » ivi             |
| Quali sian quelle che faran sembrar                 |
| antico un principe nuevo. IV. 126                   |
| Che ora potrebbero introdursi, simili               |
| alle antiche; quali siano. » 254, e 1X. 45          |
| Che giornalmente si veggono; con più                |
| facilità ai dispregiano. 1V. 424                    |
| Previste; offendono meno. • 449                     |
| Nuove e subite, e consuete e lente;                 |
| che cosa producano in uno esercito. » 529           |
| Quali siano quelle che sone il fonda-               |
| mento d'una ben ordinata repub-                     |
| blica. 9 543                                        |
| Grandi; non si maneggiano senza pe-                 |
| ricolo. VIII. 89                                    |
| Che si posseggono dagli uomini; dipen-              |
| dono da due donatori. 238                           |
| Debbono tutte giudicarsi dal loro fine,             |
| anzichè dal loro mezzo. v 423, e III. 547           |
| Fatte da altri; come debban giudi-<br>carsi. 1X. 36 |
| carsi. IX. 30                                       |

| Cose: Quali e quante siano; debbon tutte      |
|-----------------------------------------------|
| spendersi per gli amici, vol. 1X. pag. 38     |
| Quali siano quelle che il buon principe       |
| debbe introdurre simili alle anti-            |
| che. 254                                      |
| COSIMO DE' MEDICI: V. MEDICI.                 |
| COSTANZA: città eletta dall'Imperatore        |
| per tenervi la Dieta. V. 445                  |
| Dieta tenuta in essa dall'Imperatore. IV. 207 |
| e 213                                         |
| Costanza (la): degli assediati; fa sovente    |
| disperare gli assedianti. • 527               |
| Dell'esercito di Cesare e dei Romani. • ivi   |
| COSTANTINOPOLI; preso dai Tur-                |
| chi. II. 162                                  |
| Costumi (i): buoni; per mantenersi tali,      |
| abbisognano delle leggi. III. 94, e IX. 21    |
| Che farsi dovrà, perchè non si mutino         |
| in pessimi. IX. 22                            |
| Simularli buoni con i debiti mezzi, è         |
| giovevole: cambiarli in cattivi senza         |
| i debiti mezzi, è dannoso. III. 167           |
| Sono perniciosi quelli di città 🤵 pro-        |
| vince piene di delizie 329                    |
| Tristi: producono essetti peggiori che        |
| non la zussa od il sangue. IX. 12             |
| Depravati; non possono formar buoni           |
| soldati. # 16                                 |
| Buoni ; derivano da una buona educa-          |
| sione. * 23                                   |

| •                                    |               |
|--------------------------------------|---------------|
| _                                    | _             |
| C                                    | 187           |
| Costumi: Brutti; abbondano in ogni s |               |
| età in un governo corrotto. v.       |               |
| Com'esser debbano, oude cattiva      |               |
| more altrui,                         | » 55          |
| Buoni; resero più sicuri gl'imp      |               |
| romani, che non le guardie pi        |               |
| ne, e le molte leggi.                | <b>▶</b> 56   |
| COVONI (i): famiglia fiorentina;     | ammo-         |
| niti.                                | 1. 245        |
| CRASSO: con pochissimi cavalli       |               |
| co' Parti che ne avean moltissin     | ni. III. 320  |
| Rimane morto, e perchè.              | » 32L         |
| Perchè ceder dovette all'ingan       | no dei -      |
| Parti, sebben che il conosces        | -             |
|                                      | ļV. 311       |
| CREDENZIALE: inviata dalla Sign      |               |
| Firenze al Machiavelli, ond          |               |
| sentarsi a Giulio II.                | VI. 495       |
| ▶ Ed al Signor di Piombino.          | VII. 345      |
| CREMA; viene in potere de'Venez      |               |
| CREMONA; data in dote alla mogl      |               |
| Sforza.                              | <b>▶</b> 98   |
| CRESO: re di Lidia, mostrò il        | suo te-       |
| soro a Solone, e cosa que            |               |
| diase.                               | Ш. 278        |
| Qual consiglio desse a Ciro.         | » <b>28</b> 4 |
| Come turbasse la cavalleria nemi     | ca. IV. 412   |
| CRIACO (dal): V. Boaco.              |               |
| CRISTIANESIMO (il); ha assicurato    |               |
| ritto delle genti.                   | , IX, 19      |

| Vitu.             |                    | . ▼•      | 400 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----|
| In essa, ed in    | superbia cangian   | si l'oma- | -   |
|                   | verità simulate    |           |     |
| cipi tiranni,     | , al principio del | loro do-  |     |
| minio.            | • •                | · IX.     | 52  |
| ent mo (ill divin | a a coconwata a d  | annomia.  |     |

CULTO (il) divino; osservato o dispregiato, quali effetti produca.

Esso, con Petrarca e Boccaccio, ten-

| 190 D                                        |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| gono il primo luogo nella lingua ita-        |             |
| liana. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 10          |
| Dante: Nomina l'Italia sotto la parti-       |             |
| cella sl. "                                  | 8           |
| Nel suo libro De vulgari Eloquio dan-        |             |
| na ogni lingua particolare d'Italia.         | 11          |
| Dice non avere scritto in lingua Fioren-     |             |
| tina, bensì in lingua Curiale.               |             |
| Commendato pel suo ingegno, ec. e bia-       |             |
| simato per aver nella sua Cantica            |             |
| malmenato acremente la sua patria            |             |
| a a                                          | 13          |
| Compose il libro De Vulgari Eloquio          |             |
| per odio contro Firenze, e per torle         |             |
| il primato sulla lingua.                     | 12          |
| Tolse dei vocaboli dai Lombardi e dai        |             |
| Latini.                                      | ,15         |
| Trovò nuovi vocaboli.                        | 16          |
| Come debba esser imitato dagli scrit-        |             |
| tori.                                        | 2 L         |
| Scrisse bene perchè su Fiorentino, e         |             |
| scrisse in lingua Fiorentina.                | - 1         |
| Le di lui opere italiane servirono d'e-      |             |
| sempio a bene scrivere a tutti gli           |             |
| altri scrittori italiani.                    | 28          |
| Suoi versi in commendazione d'un atto        |             |
| di Giustizia dell' imperatore Tra-           |             |
| iano.                                        | 77          |
| Che dica di quel Romeo, che fece di-         | <b>T733</b> |
| venir regine le sue quattro figlinole.       | AIII        |
| · 466 e                                      | 409         |

Divennero come principi di Rema.

ivi

| Decemviri: Come si governarono. v. III. p. 160                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Come contennersi nel principio, dovendo                                        |
| punire un cittadino romano. » ivi                                              |
| Scrissero le loro leggi in dieci tavole. » ivi                                 |
| Cosa fecero pria di confermarle. » 161                                         |
| Confermati per un altr'anno. » ivi                                             |
| Dome contennersi dipoi ne' loro giu-                                           |
| dizi. • ivi                                                                    |
| Intimoriti per la guerra mossa ai Ro-                                          |
| mani dai Sabini e dai Volsci, qual                                             |
| partito prendessero. » 163                                                     |
| Depongono il loro magistrato.                                                  |
| Errore commesso dal senato e dal po-                                           |
| polo nel crearli, e perchè. » 166                                              |
| Minacciati d'esser arsi vivi. » 172                                            |
| Per cagion di Lucrezia, furono privati                                         |
| della loro auterità. » 514                                                     |
| DECIMAZIONE (la) degli eserciti; cosa                                          |
| fosse presso a' Romani. III. 581, e IV. 478                                    |
| DECIO, console romano; nella guerra                                            |
| co'Latini si uccise, e perchè. III. 300                                        |
| DECIO: figlio del superiore; tenne modi                                        |
| di guerreggiare diversi da que' di Fa-                                         |
| bio, nella giornata ch'ebbero insieme                                          |
| contro ai Sanniti ed ai Toscani. » 574                                         |
| Ad imitazione del di lui padre si uc-                                          |
| cise ei pure, e perchè. » 575                                                  |
| DECRETI: determinati nella prima ses-<br>sione del Concilio di Pisa. VIII, 126 |
| Altei nelle seconde                                                            |
| Altri della seconda.                                                           |

|   | •                                                                                    | •              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | D 1                                                                                  | 193            |
|   | DEDIZIONE (la) praticata da Romani nel                                               |                |
|   | prender le terre, cosa fosse. vol. l                                                 |                |
|   | pag. 384 e 3                                                                         | 87             |
|   | Per volontà; come quella de Capuani                                                  | D              |
|   | che diedersi volontari a' Romani. > 3                                                | 87             |
|   | » O per partecipare del buon governo                                                 |                |
|   | d'un altro principe. 9 3                                                             | 79             |
|   | Per forza; da quali e quante cause                                                   | iui            |
|   | F                                                                                    |                |
|   | E quale fu quella di cui, a prefe-                                                   |                |
|   | renza d'ogni altra, si valsero i Ro-                                                 | เขเ            |
|   |                                                                                      |                |
|   | Per quali cagioni si venga ad essa. y 4:<br>DEI (gli); solevano talora discender dal |                |
|   | cielo in terra, e perchè abbandonas-                                                 |                |
|   | ser questa affatto, e si ritirassero in                                              |                |
|   |                                                                                      | <sub>7</sub> 5 |
|   | DELETTO ( voce equivalente a Scelta):                                                | ,,             |
|   | che intendessero gli antichi per un                                                  |                |
|   | tal vocabolo. IV. 2                                                                  | 7 L            |
|   | Come si faccia, ed ove debba farsi 2                                                 | • •            |
| i | Disetti che può incontrare, per cui riu-                                             | •              |
|   |                                                                                      | ivi            |
|   | Per qual fine si faccia. 284 a 28                                                    | 3 <b>6</b>     |
|   | D'uomini a cavallo; come si praticasse                                               |                |
|   | dagli antichi. , 20                                                                  | 1              |
| • | Deliberazioni (le): ambigue; sono per-                                               |                |
|   | niciose nelle consulte. 111. 20                                                      | 5              |
|   | Lente e tarde; sono non meno nocive,                                                 |                |
|   | e da che procedano. 20                                                               | <b>)6</b>      |
|   | Machiavelli, vol. IX. 13                                                             |                |

. \_

| ,                                         | !             |
|-------------------------------------------|---------------|
| n                                         |               |
| D Phone was bile a Phone Big at 17 a      | 195           |
| DETTO: notabile; d'Antonino Pio. v. IV, p |               |
|                                           | 518           |
|                                           | . 375         |
| Della botta all'erpice: proverbio fioren  |               |
|                                           | , 457         |
| Di Carlo VIII.                            |               |
| Di Cicerone.                              |               |
|                                           | · 467         |
|                                           | 485           |
|                                           | . 522         |
| Di Lampugnano Gie. Andrea, ad una         |               |
|                                           | . 25 <b>x</b> |
| Latino; di Machiavelli, sugli occupa-     |               |
|                                           | . 49t         |
|                                           | . 499         |
|                                           | . 320         |
| Latino, d'Olgiato Girolamo, uno degl      |               |
|                                           | . 255         |
|                                           | . 83          |
|                                           | 552-          |
|                                           | . 139         |
| Di Pre Luca; sull' imp. Massimiliano.     |               |
|                                           | . 17 <b>7</b> |
|                                           | · 5 <b>72</b> |
| Falso; de' savi de' nostri tempi. IV.     | · ·           |
|                                           | . 236         |
|                                           | . 53 €        |
|                                           | . 213         |
|                                           | , 243         |
| •                                         | . 278         |
| Aureo: di Tacito.                         | . /.10        |

| 5 D                                                  |  |
|------------------------------------------------------|--|
| to: Bellissimo; di Valerio Corvino. vol. III.        |  |
| pag. 227                                             |  |
| Di Vezio Messio. " 468                               |  |
| Di Virgilio; in lode di Tullo 106                    |  |
| ) fatto raro d'un principe, conforme                 |  |
| al bene comune; quanto lo faccia                     |  |
| stimare. IX. 42                                      |  |
| vozione (la) perduta, si trae dietro in-             |  |
| finiti mali.                                         |  |
| CCETO (da): Bernardo. II. 377 e 380                  |  |
| Paolo; vilmente abbaudona Pescia. I. 304             |  |
| OONE; perchè potè mantenersi nei                     |  |
| lunghi da essa occupati. III. 273                    |  |
| cci (i): magistrato in Roma; V. Dr-                  |  |
| CEMVIRI; E MAGISTRATO DE' DIECI.                     |  |
| Magistrato in Firenze; abolito, e ri-                |  |
| fatto. " 157<br>Magistrato in Venezia; qual autorità |  |
| avesse. " venezia; quai autorita                     |  |
| avesse. "100<br>ITA: di Costanza; perchè si tenesse  |  |
| dall' Imperatore. IV. 207 e 212                      |  |
| Del contado di Tirolo; tenuta dall'Im-               |  |
| peratore a Buggiano. 215, e V: 445                   |  |
| Di Svevia; ordinata dall'Imperatore. IV. 216         |  |
| rasa (la): mette in necessità di farsi               |  |
| de' partigiani. 1H. 47                               |  |
| D'una città; dipende dalla necessità. » 464          |  |
| l'umultuaria é senz'ordine; è la più                 |  |
| inutile. > 528                                       |  |
| ESE (le) per un principe, quali sa-                  |  |
| ranno buone, certe e durabili. IV. 128               |  |

Non gradisce alcon bene, più di quello che gli uomini fanno alla loro patria. » 163

| D                                                                         | 199        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Discondin (le): tra' propri soldati; come                                 | 00         |
| dovranno spegnersi da un capitano. vol.                                   | IV.        |
| pag.                                                                      |            |
| In un esercito; da che nascano.                                           | 493        |
| Discorso di Machiavelli a Giulio II. VII.                                 | 246        |
| Disegno (il) del nemico; in qual ma-                                      |            |
|                                                                           | 417        |
| Disordine (il): scema la serocia negli uo-                                |            |
|                                                                           | 320        |
| In cui si vive; fa stracurar gli ordini                                   |            |
| -                                                                         | 346        |
| Maggiore che facciasi da chi ordina un                                    | *-         |
| esercito alla giornata, qual sia.                                         | 359        |
| Che può avvenire nel cammino d'un                                         | 15.        |
|                                                                           | <b>450</b> |
| Disordini (i); conosconsi meglio osser-<br>vando le cose d'appresso. III. | 182        |
| Sono causati dai tempi, non dagli uo-                                     | 102        |
|                                                                           | 185.       |
| Come rimediati in Venezia, per le ma-                                     |            |
| gistrature vacanti.                                                       | -          |
| Che si commettono oggidì nel far la                                       |            |
|                                                                           | 303        |
| Da che proceduti quelli per cui l' Italia                                 |            |
| è serva de' forestieri.                                                   | 318        |
| Che produccuo qualche quiete; sono                                        |            |
| poi cagione di rovine irreparabili »                                      | 338        |
| Per tener i popoli disarmati; avvenuti                                    |            |
| gravissimi a' Fiorentini: meno gravi                                      |            |
| a' Veneziani; ed ancor meno a' Fran-                                      |            |
| gesi, e perchè.                                                           | 374        |

•

| <del>-</del>                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200 D                                                                                                  |                |
| Disordini: De' quali son cagione molti<br>comandatori in una guerra, quali<br>siano. vol. III. pag. 47 | <br>I <b>T</b> |
| Avvenuti nelle repubbliche; per aver<br>negletti gli nomini grandi e rari in_                          |                |
| tempo di pace. » 48<br>Che nascono nelle repubbliche, e pei                                            |                |
| quali non v'è rimedio, quali siano » 48 Dell'Imperatore; di che fossero ca-                            |                |
| gione. 1V. 22<br>Che procedono da chi usa la milizia                                                   |                |
| per arte, quali siano.                                                                                 | 8              |
| pararsi.                                                                                               |                |
| come potranno ovviarsi.                                                                                | :              |
| quali siano                                                                                            | 5              |
| esso l'odio. VIII. 40 Del culto divino; è cagione della ro-                                            | 7              |
| 1 1 1/                                                                                                 | 7              |
| manda. , io<br>Dissensione (la); perchè non avvenuta                                                   | ri             |
| giammai nell'esercito d'Annibale, seb-<br>ben composto di molte generazioni. III. 49                   | 7              |
| Dissolutezza (la); quanto sia dannabile anche nelle guerre. 1X. 1                                      | 3              |

.

| DISTRIBUZIONE (la): degli onori e degli      |
|----------------------------------------------|
| utili; come si praticasse in Lucca. vol. IV. |
| pag. 167 a 169                               |
| » E come quella degli altri usiici. » 169 e  |
| 170                                          |
| Dei gentiluomini e pensionari di Fran-       |
| cia. "193                                    |
| Disunione (la): fra la plebe e la nobiltà    |
| romana; fu cagione che i Veienti e           |
| gli Etrusci tentassero d'estinguere il       |
| nome romano. III. 358                        |
| Delle repubbliche; da che proceda. » 359     |
| Di molti potenti contro un solo; può         |
| salvar questo da tutte le loro forze. » 461  |
| Fra le comunità ed i principi dell'Ale-      |
| magna; da che occasionata IV. 204 e 223      |
| DITTATORE (il): quando, e perchè creato      |
| in Roma; e quali sossero i di lui at-        |
| tributi. 111. 133, 137 a 139, 141, 476       |
| e 521                                        |
| Fu giudicato il primo tiranno di Roma. » 138 |
| In qual modo veniva eletto. » 144            |
| La di lui autorità venne dipoi attribuita    |
| al consolo. " ivi                            |
| Qual autorità avesse in caso d'appel-        |
| lazione. "187                                |
| Una tal magistratura davasi in Firenze       |
| ad un forestiero mandatovi dal prin-         |
| cipe. " 188                                  |
| » Dipoi si chiamò capitano; al quale ven-    |
| nero in seguito sostituiti otto citta-       |
| dini seguito sostituiti otto citta           |

| 202                                          |      |
|----------------------------------------------|------|
| Dittatore. Non creato da' Romani, com-       |      |
| tro il costume, all'appressarsi dei          |      |
| Francesi in Roma, e ciò per volontà          |      |
| del cielo. vol. III. pag.                    | 300  |
| Creato per giudicare Spurio Melio, che       | 5 72 |
|                                              | 519  |
| Dittatori (i): godeano di un'autorità        | ·-3  |
| minore di quella dei decemviri.              | 1/2  |
| Con quale autorità venissero mandati         | -7-  |
| fuori co' loro eserciti, dal senato e        |      |
|                                              | 38   |
| DIVERSITA' (la) di samiglie in una mede-     |      |
| sima città, da che proceda. " »              | 576  |
| DIVISIONE : dell'esercito romano; in Astati, |      |
|                                              | 301  |
| Dell'imperio romano; da che proce-           |      |
|                                              | 266  |
| Divisioni (le); di parti, sono nocive in     |      |
| qualunque stato.                             | 111  |
| Possono arrecar profitto in tempo di         | •    |
| pace, ma arrevan danno in tempo di           |      |
| guerra.                                      | 112  |
| Domandatore, savio; di qual bene sia         |      |
| cagione a quello cui domanda. »              | 252  |
| Dominio (ii): che non si vede; è più tol-    |      |
| lerabile di quello che tuttodi si vede,      |      |
|                                              | 335  |
| Barbaro; in Italia puzza ad ognuno IV.       | 138  |
| Tedesco in Italia; quanto paventato          |      |
| dal Machiavelli. VIII.                       |      |
| Durabile: qual sia. 1X.                      | 10   |

| 204 · D                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Donne (le): a quali vendette                                 | espengano                               |
|                                                              | . III. pag. 412                         |
| Sono sovente cagione della ro                                |                                         |
| stati.                                                       | ຶ» 514                                  |
| Romane; conginearono di av                                   | velenare i                              |
| loro mariti.                                                 | » 580                                   |
| » Ma ne vennero punite.                                      | , × 58 t                                |
| Proibite negli eserciti romani                               |                                         |
| Il loro onore debbe rispettare                               | si più di                               |
| quello degli nomini.                                         | IX 38                                   |
| Dono; di Paolo Emilio ad un                                  |                                         |
| guerriero.                                                   | 111. 513                                |
| DUCA (il): d'Atene; come mal                                 |                                         |
| una congiura contr'esso ti                                   |                                         |
| » Usò d'un cattivo modo nel                                  |                                         |
| rire chi svelata gli ebbe                                    |                                         |
| giura.                                                       | × 443                                   |
| D'Austria; V. IMPERATORE.                                    |                                         |
| Di Ferrara; perchè non pot                                   |                                         |
| nè ai Veneziani, nè a papa                                   |                                         |
| Di Milano; perchè perdesse                                   | <u>.</u>                                |
| D'Urbino; con artificiose dil                                |                                         |
| la causa del sacco di Rom                                    | •                                       |
| prigionia del Pontesice, per                                 |                                         |
| imperiali.                                                   | VШ. 237                                 |
| Duca Valentino: V. Borgia                                    |                                         |
| DUCATO (il) d'Urbino; come ve                                |                                         |
| cupato dal Duca Valentino.                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Duomo (il) di Firenze in quale<br>venisse percosso da fulmin |                                         |

| Eccessi (gli): nel farsi troppo amare o     |
|---------------------------------------------|
| troppo temere, producono grandi in-         |
| convenienti, e perchè. vol. 111 pag. 495    |
| Debbono mitigarsi con una virtù ec-         |
| cessiva. 9 497                              |
| EDUCAZIONE (l'): buona; nasce dalle buone   |
| leggi, e genera buoni esempi. » 5t, e       |
| IX. 22                                      |
| Fa diventar insolenti nella prospera for-   |
| tuna, e vili ed abbietti nell'av-           |
| versa. 111. 533                             |
| Virtuosa, o no; decide delle opere          |
| degli nomini anch'esse virtuose o no. » 509 |
| Diversa d'una famiglia dall'altra; è ca-    |
| gione, più che non lo è il sangue,          |
| della diversità nelle famiglie della me-    |
| desima città. » 576                         |
| Fiera; quanto possa. V. 506                 |
| Buona; produce i buoni costumi. IX. 22      |
| EFFETTI: salutari; prodotti in Roma dalla   |
| religione. III. 67 e 69                     |
| Simili; prodotti da cagioni diverse. » 495  |
| » Provasi ciò con la condotta che tenne     |
| Scipione in Affrica ed Annibale in          |
| Italia. " 494 e 497                         |
|                                             |
| » E con quella di Torquato e Valerio » 498  |
| a 504                                       |
| Perniciosi; prodotti dalla prolungazione    |
| degl' imperi e de' magistrati. > 509        |

| Effetti: Salutari in Roma: prodotti dalla  |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| povertà vol. III. pag.                     | 510         |
| Giovevoli, per la povertà; e perniciosi    |             |
| per la ricchezza.                          | 513         |
| Della debolezza de' Signori delle terre. » | 519         |
| Che procedono da un uomo buono e           | Ū           |
|                                            | 525         |
| Dell'invidia. " ivi e                      | 528         |
|                                            | 5 <b>33</b> |
| EGERIA: Ninfa, dalla quale dicea Numa      |             |
| di venir consigliato pel governo di        |             |
| Roma. "                                    | 67          |
| EGIDIO, cardinale; rende alla Chiesa la    |             |
| perduta riputazione. I.                    | 66          |
| EGIZI (gli), lodati sopra i Greci. III.    | 16          |
| EGUAGLIANZA (l'): ov'essa è, non si può    |             |
| far regno; ed ove non è, non si può        |             |
|                                            | 209         |
| ELEFANTI (gli): e i carri falcati, facean  | _           |
| più di guasto nelle antiche guerre,        |             |
| che non le artiglierie nelle moderne.      | 314         |
| Come si evitassero dagli antichi ne' com-  |             |
|                                            | <b>388</b>  |
| Come li situasse Annibale contro a'Ro-     |             |
| mani in Affrica. "409 e                    | 4ı8         |
| Come venisse renduto vano il loro im-      |             |
| peto dai Romani.                           | ivi         |
| Opposti da Pirro alla cavalleria ro-       |             |
|                                            | 412         |
| ELEMOSINE (le); come, ed a chi debbano     |             |
| farsi. 1X.                                 | 39          |
|                                            |             |

| Elogi di Machiavelli. I. Lix. e seg.       |
|--------------------------------------------|
|                                            |
| Emigrazioni (le) de popoli; come e da      |
| che derivate. » 1                          |
| EMILIO PAOLO: fu l'ultimo gran capitano    |
| di Roma, che serbò la povertà. Ill. 513    |
| Dono ch' ei fece ad un valoroso guer-      |
| riero. » ivi                               |
| ENEA: fabbricò nuove città. " " 15         |
| Perchè potè mantenersi ne'luoghi da        |
| esso occupati. " 273                       |
| ENNIO (messer); chi fosse. VI. 554         |
| ENRICO II. imperatore ; disfà i tre papi   |
| e fa elegger Clemente II. I. 31            |
| ENRICO IV imperatore; scomunicato da       |
| Alessandro II. " 32 e seg.                 |
| Imprigiona Pasquale II. " 57               |
| ENRICO VIII, re d'Inghilterra : legge il   |
| libro del Principe di Machiavelli, » .xv11 |
| Si sottomette al giudizio del papa. » 40   |
| ENTRAGHES: ammette monsig. di Lilla        |
| a colloquio seco. II. 358                  |
| Capitola coi Pisani. 367                   |
|                                            |
| ENTRATA (l'): ordinaria o straordinaria    |
| di Francia, quanta fosse. IV. 189          |
| Dell'Imperatore, quanta fosse. 217         |
| EPAMINONDA: finchè visse tenne ordi-       |
| nata Tebe, la quale, morto esso, ri-       |
| cadde. III. 93                             |
| Con de' semplici contadini tebani riuscì   |
| a formar ottimi soldati. » 471 e 539       |
| Detto di lui su ciò ch'è necessario ad     |
| un capitane. » 485                         |

pio d'una congiura contro due indi-

ERPICE (l') di Fiesole; è il più antico di

vidni.

Toscana.

» 43a

VIII, 458

| B                                                                                   | 209         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ERRORE (l'): da tutti conosciuto e da nes-                                          | J           |
| suno fuggito, qual sia. vol. V. pag.                                                | <b>46</b> 9 |
| Commesso dal senato e dal popolo nel                                                | . •         |
| creare i decemviri.                                                                 | 166         |
| ERRORI (gli): Che si possono nascondere                                             |             |
| sotto la pontificale autorità.                                                      | 226         |
| Per malizia o per ignoranza; come ve-                                               |             |
| nissero puniti da Romani nei loro                                                   |             |
| capitani. III. 128 a                                                                | 13 <b>L</b> |
| De'moderni principi; nel non voler                                                  |             |
| comprendere la necessità di risusci-                                                |             |
| tare gli ordini antichi di guerra.                                                  | 323         |
| De' principi assaltati; in non accettar                                             |             |
| gli accordi ad essi offerti.                                                        |             |
|                                                                                     | <b>568</b>  |
| De' principi e delle repubbliche moder-                                             |             |
| ne; nel commetter le militari spedi-                                                |             |
|                                                                                     | 454         |
| Di alcuni capitani; sul creder vinta o                                              | /O.         |
| perduta una giornata. » 485 a                                                       |             |
| De' principi moderai; nel giudicar le                                               |             |
|                                                                                     | 517         |
| De' nemici; nascondono talora la fraude »<br>Che si fauno scrivendo; posson più fa- |             |
| cilmente correggersi, che nou quelli                                                |             |
| che si fanno operando.                                                              | 244         |
| Fatti in guerra; non si posson emen-                                                |             |
|                                                                                     | 316         |
| ERULI (gli); venuti in Italia.                                                      |             |
| Esazione (l') delle tasse; quali riguardi                                           |             |
| richieda. 1X. 27                                                                    | e 28        |
| Machiavelli val. 18                                                                 | - 20        |

| 210 | E                                            |
|-----|----------------------------------------------|
| ES  | CLINO da Forti; cuoco di papa Ales-          |
|     | sandro VI, avvelena per di lui ordine        |
|     | il card. Gio. Michele veneziano. vol. VII.   |
|     | pag. 69                                      |
| Es  | ECUZIONE (l') nelle congiure: quali pe-      |
|     | ricoli porti seco. 111. 427                  |
| 1   | Perchè in essa manchi l'animo. " 429         |
| 1   | Per quali altre cagioni può essa man-        |
|     | oar d'effetto. " 433 a 455                   |
|     | Onali pericoli vi siano dopo di essa. » 135  |
|     | E quale sonra tutti sia il sommo y 450       |
| Es  | EMPI (gli): buoni, nascono dalla buona       |
|     | educazione. » 31                             |
| 1   | Di predizioni e prodigi; che han pre-        |
| •   | ceduto sempre i grandi avvenimenti. » 211    |
| 1   | D'ingratitudine. " 224                       |
| •   | Antichi e moderni in fatto di guerra ;       |
|     | non annrezzati da'moderni principi " 323     |
|     | Di congiure: tramate e scoperte. » 410 e 419 |
|     | condotte selicemente a termine. » 421 a 426  |
|     | ndate a vôto nell'esecuzione. » 428 a 430    |
|     | Contro due individui. > 432                  |
|     | Di principi spenti per congiura, e ven-      |
| •   | dicati da' popoli ad essi affezionati. » 436 |
|     | Di congiure; essettuate con inganno. » 439   |
|     | n Mal vendicate, " 442                       |
| •   | Di valore ; prodotto da necessità. " 467     |
|     | Di eserciti vincitori; sconfitti per sole    |
|     | parole. 472                                  |
|     | E per apparizioni di cose. » 474 a 476       |
|     | a m her abharrages as seen                   |

| Esempi : Dell'inutilità di più comanda- |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| tori in un esercito. vol III pag.       | 477       |
| Di donne; state cagione di rovine degli | ••        |
| stati.                                  | 514       |
| Di fatti o detti rari; fanno sopra ogni |           |
| altra cosa stimare e cittadini e prin-  |           |
| cipi.                                   | 544       |
| Di famiglie romane; diverse l'una dal-  |           |
|                                         | 576       |
| Di principi; divenuti tali per virtù o  |           |
| per fortuna. 1V.                        | 35        |
| Di privati ; divenuti principi.         | 45        |
| D'umanità e pietà; han fatto guada-     |           |
| gnar città e province, più che non      |           |
| quelli di ferocia e crudeltà. 1X.       | 13        |
| Esempio (l'): di Lucio Giunio Bruto; da |           |
| imitarsi da' malcontenti- d'un prin-    | _         |
| cipe. III.                              | 40 L      |
| Di rara virtu; in Teodoro congiurato    |           |
| contro Girolamo re di Siracusa. " 4     | 20        |
| Di congiura scoperta; per mezzo degli   |           |
|                                         | 24        |
| Incredibile; raccontato da Erodíano,    |           |
| d'una congiura contro due indivi-       |           |
| dui,                                    | <b>52</b> |
| Di congiura contro più individui; feli- |           |
| cemente riuscita a Pelopida, da non     |           |
|                                         | 33        |
|                                         | gr.       |
| <u>-</u>                                | 92        |
| Di castità; in Scipione Assricano. "    | 196       |

| 312 13                                           |
|--------------------------------------------------|
| Esempio: Di bontà; in L. Quinzio. v. III. p. 508 |
| Di crudeltà praticate onde toglier fra'          |
| nemici ogni speranza d'accordo fra               |
| loro. » 536                                      |
| D'un buon padre di famiglia. V. 190, e IX. 40    |
| Raro e virtuoso d'un principe; quali ef-         |
| fetti produca. 1X. 41                            |
| Eserciti (gli): qual differenza sia fra          |
| quelli che combattono per la propria             |
| gloria, e quegli che combattono per              |
| l'altrui ambizione. Ill. 170                     |
| Romani; sempre vittoriosi sotto i couso-         |
| li: sempre perdenti sotto i decemviri. » ivi     |
| De' Romani; come fossero divisi ed or-           |
| dinati. » 301                                    |
| Gristiani; perchè possano facilmente             |
| perdere una battaglia. » 303                     |
| Spagnuoli e Francesi; bene ordinati              |
| nella zussa di Ravenna.                          |
| Buoni; come si facciano. × 313                   |
| Debbono fondarsi più sulle fanterie, che         |
| non su i cavalli. 314 e 316                      |
| Buoni ; sanno difendersi anche senza le          |
| fortezze. » 356                                  |
| 🛪 Ed entrano nei paesi nemici, senza             |
| badare a città o fortezze che si lascino         |
| indietro. 353                                    |
| De'Romani e Tebani; sormati di servi             |
| e contadini, e divenuti valorosi. » 471          |
| Italiani e Francesi moderni; per qual            |
| cagione rovinino. » 478                          |

| Eserciti: Romani; non poterono cacciar    |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Pirro d'Italia, ma solo il potè un atto   |              |
| di liberalità di Fabrizio, vol. 111. pag. | 402          |
| Romani; divenian confidenti nelle gior-   |              |
| nate per mezzo della religione. "         | 538          |
| Di quante qualità ve ne sono.             |              |
| Romani; avean furore ed ordine. "         | iợi          |
| Di tutto il mondo; debbon prender a       |              |
|                                           | 55 ı         |
| Francesi; hanno furore e non ordine. »    | ivi          |
| Italiani; non hanno nè furore nè or-      |              |
| dine.                                     | 55 <b>2</b>  |
| Nuovi; han talvolta superato eserciti     |              |
| veterani, e con quai modi venissero       |              |
| addestrati. »                             | 559          |
| Buoni; si faranno sempre da' buoni ca-    |              |
| pitani, purchè questi non manchino        |              |
|                                           | 5 <b>6</b> 0 |
| In qual modo venissero decimati dai       |              |
| Romani. "                                 | 58 £         |
| Francesi; di quali milizie siano com-     |              |
|                                           | 74           |
| Italiani; se non compariscono, ciò pro-   |              |
| cede dalla debolezza de' loro capi. »     | 136          |
| Come forminsi oggi in Italia, e altrove,  | _            |
|                                           | 273          |
| Spagnuoli; come siano pervenuti ad una    | _            |
|                                           | 30 L         |
| Quanto sia necessario che sappiano e      | ~            |
| mantengano gli ordini.                    | 320          |

| 214 E                                     |            |     |
|-------------------------------------------|------------|-----|
| Eserciti: A qual fine si ordinino al      | la         |     |
| giornata. vol. IV. pa                     |            | 324 |
| Non si fanno animosi per esservi so       | i-         | •   |
| dati animosi, ma per esservi ordin        |            |     |
| ben ordinati.                             |            | 325 |
| Hanno ad esser tutti contrassegnati       | ,          |     |
| , come, e perchè.                         |            | 334 |
| Moderai ; perchè non siano buoni.         | 99         | 346 |
| Conservano facilmente gli ordini, can     |            |     |
| minando a tempo del suono.                | ;          | 348 |
| Moderni; come possono esser facilmen      | le         |     |
| superati, e come divisi.                  | 22         | 389 |
| Antichi; come nutrivansi.                 | 99         | 443 |
|                                           |            | ivi |
| Consolari romani; come formati.           | "          | 459 |
| Antichi e erano ordinati e sobri : a      | ı          | ·   |
| contrario i moderni dirsi possono l       | i <b>-</b> |     |
|                                           |            | 484 |
| Dopo esser penetrati nelle terre com      |            |     |
| forza, come siano stati dai terraz        |            |     |
|                                           |            | 517 |
| Come debbano considerarsi nel dispensa    |            |     |
| loro premi o pene.                        |            | 15  |
| Per quali vizi o difetti non potranu      | 0          |     |
|                                           | )          | ivi |
| _ Debbono goder d'un'autorità assoluta.   | ,          | 44  |
| Esercito (l'): romano; sotto gli Scipion  | i          |     |
| in Ispagna, sebben morti i due ca         |            |     |
| pitani, con la sua virtù salvò sè stesso, |            |     |
| e vinse il nemico.                        | 4          | 69  |

| Esercito: Buono e mal capitanato; se sia  |     |
|-------------------------------------------|-----|
| più da temersi d'un huon capitano         |     |
| con cattivo esercito. vol. III, pag.      | 470 |
| Buono; fece divenir Lucullo un valo-      | ••  |
| roso capitano.                            | ivî |
| Buono; senza un buon capo suol di-        |     |
| ventare insolente e pericoloso, e tale    |     |
| divenne l'esercito Macedone dopo la       |     |
|                                           | 471 |
| Insolente; con un capo tumultuario da     | ••  |
| esso creato, non ispira quella fiducia    |     |
| che ispira un capitano che possa ben      |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | iv; |
| Bene o male ordinato; che cosa possa      |     |
| oprare per effetto delle parole. "        | 472 |
| Del papa e di Spagna; per un errore       | • , |
| degli Svizzeri su prossimo a rimaner      |     |
|                                           | 486 |
| Debbe rendersi della vittoria sicuro,     | •   |
|                                           | 537 |
|                                           | 540 |
| Nunvo; con qual industria debba esser     |     |
| maneggiato da un abile capitano. »        | 55a |
| Consolare; qual fosse presso i Ro-        | 3   |
| maai. IV.                                 | 365 |
| Quando si ritrovi nella maggior confu-    |     |
|                                           | 382 |
| Nemico; è cosa utile impedirgli la vieta, |     |
|                                           | ivi |
| Buono; non deve temere un danno par-      |     |
| ticolare, bensì uno generale.             | 383 |

dente.

| Esercito: Di papa Giulio II; di quanti     |
|--------------------------------------------|
| soldati fosse formato. vol. VII. pag. 258, |
| 317 e 326                                  |
| Esercizi (gli): che debbe far la fanteria, |
| quali siano. IV. 314                       |
| Quali fossero quelli della gioventù ro-    |
| mana.                                      |
| Quali siano necessarissimi in un eser-     |
| cito nuovo, e necessari in uno vec-        |
| chio. <b>32</b> 5                          |
| Quanto siano necessari negli eserciti      |
| d'uomini nuovi. » 326                      |
| Perchè oggidì siano cetanto ne nostri      |
| eserciti trascurati. » 549 e 354           |
| Militari; erano tanti presso i Romani,     |
| che non cravi tempo a pensar nè a          |
| donne, nè a giuochi.                       |
| Sono il messo il più utile per mantener    |
| l'esercito sano. » 483                     |
| Frequenti; quanto siano utili e neces-     |
| sari negli eserciti. IX. 17                |
| Esercizio (l') primo, ed il più essenziale |
| a cui debbe assuefarsi un esercito,        |
| qual sia. 1V. 398                          |
| Oltr'esso, quali siano gli altri esercizi  |
| non meno necessari. > 398                  |
| e 400                                      |
| Esili (gli); quanto siano alle città dan-  |
| nosi. IX. 31                               |
| ESPERIENZA (l'), che non può farsi che     |
| una sola volta, qual sia. IV. 56           |

| Espugnazione (l'): praticata da' Romani, |            |
|------------------------------------------|------------|
| nel prender le terre, cosa fosse. vol.   | III.       |
| pag.                                     |            |
| Per violenza aperta; praticata da' Ro-   |            |
| manı nella presa della Nuova Car-        |            |
|                                          | ivi        |
| Per violenza surtiva; praticata e dai    |            |
| Romani e da altri più volte, ma po-      |            |
|                                          | 386        |
| Quali modi di essa non possano lunga-    |            |
| mente tentarsi. » 384 a                  | 386        |
|                                          | <b>388</b> |
| D'una città; da che dovrà comprendersi   |            |
| se facile o difficile sia per essere.    | 464        |
| Per quali cagioni sarà difficile.        |            |
| Per quali modi si è talora renduta fa-   |            |
|                                          | 466        |
| ESTE (d'): i Signori, donde discesi. I.  | 45         |
| Ottengono Modena.                        | 58         |
| Di quali città fossero padroni verso la  |            |
|                                          | 76         |
| Borso; marchese di Ferrara, favorisce    | •          |
| i fuorusciti fiorentini. II.             | 22 L       |
| Muore. "                                 | 226        |
| ERCOLE; spedito contro a' Fiorentini. »  | 22 L       |
| Succede negli stati di Borso suo fra-    |            |
| tello. »                                 | 226        |
| Capitano de' Fiorentini. "               | 285        |
|                                          | 290        |
|                                          | 293        |
| In guerra contro i Veneziani. » 309 e a  | eg.        |

| Este: Nicolò; conchinde la pace colla Chie-  | Ī          |
|----------------------------------------------|------------|
| sa in nome del Visconti vol. II. pag.        | 9          |
| ETA' (l'); che si richiede ne' giudici, qual |            |
| sia. IX.                                     | 25         |
| ETISIA (l'); nel principio è male facile     |            |
| a curarsi, e difficile a conoscersi;         |            |
| ma in progresso diventa facile a co-         |            |
| noscersi, e difficile a curarsi. IV. 17 e    | <b>7</b> 5 |
| ETOLI (gli): egualmente che gli Sviz-        |            |
| zeri, militavano al soldo di vari prin-      |            |
| cipi, del che vennero dal Macedone           |            |
| Filippo ripresi.                             | 259        |
| Qual modo tenessero per ammazzare            |            |
|                                              | 422        |
| Perchè mettessero i Romani in Gre-           |            |
| cia. IV.                                     | 16         |
| ETRUSCI (gli): uniti ai Veienti, tenta-      |            |
| no d'estinguere il nome romano, e            | _          |
| perchè. III.                                 |            |
|                                              | 359        |
| EUDOSSA; invita i Vandali a venir in         |            |
| Italia. f.                                   | 7          |
| EUGENIO IV cacciato di Roma va a Fi-         |            |
| renze. > 328, e 1                            |            |
| Gede la Marca allo Sforza. II.               | 6          |
| Sua pace vituperosa.                         | ivi        |
| Segue il consiglio del Visconti.             | 99         |
| EUROPA (l'): conta molti nomini eccel-       |            |
| lenti in guerra, e perchè IV. 350 e          |            |
| » Quando incominciò a contarne pochi. »      | 352        |

Europa: Le sue province ora sono sotto pochissimi capi vol. IV. pag. 353
EZELINO; sottomette la Marca Trivigiana.

1. 44 e seg.

## F.

FABJ (i tre): mandati oratori da'Romani a'Francesi, furono cagione che questi prendessero Roma. " In luogo d'esserne da' Romani puniti, vennero creati tribuni, ivi Il suddetto loro errore avvenne per volontà del cielo. m 372 Venner dipoi per quell'errore puniti » 394 FABIO MASSIMO: perchè non potè persuader al popolo l'utilità che v'era temporeggiando con Annibale. Si oppose a Scipione che promettea la rovina di Cartagine. » 200 Riprese Taranto ribellatosi ai Romani » 355 Vinse i Toscani a Sutri, e poi anche la Toscana. Perchè procedè cautamente nella guerra contro Annibale. **»** 450 Fu natura in lui, non elezione, il suo modo di procedere. » 45 L Fu ottimo capitano a suoi tempi, ma non a quelli di Scipione. Scioccamente imitato da' principi e dalle repubbliche seguenti. » 455

| Fabio Massimo: Non cercò di faggir la       |
|---------------------------------------------|
| giornata, ma di farla a suo vantaggio.      |
| vol. 111. pag. 456, e IV. 422               |
| » S'egli la fuggi, la fuggi Annibale del    |
| paro. 111. 456                              |
| Infelicemente imitato dal Macedone Fi-      |
| lippo, padre di Perse. " ivi                |
| Come sece confidente il suo esercito. » 540 |
| Orazione di lui al popolo romano, per-      |
| chè non venisse creato consolo Tito         |
| Ottacilio. » 545                            |
| Tenne modi di guerreggiare diversi da       |
| que' di Decio nella giornata co' San-       |
| niti e Toscani. " 574                       |
| » Com'ei ne riportasse completa vit-        |
| toria.                                      |
| Sebben nemico di Papirio cursore,           |
| per amor della patria il nominò dit-        |
| tatore contro a' Sanniti. 577               |
| Come rimediò al pericole che sovra-         |
| stava a Roma, per la troppa affluenza       |
| de' forestieri. 582                         |
| Perchè venisse denominato Massimo. » ivi    |
| Rimprovera Scipione della sua danno-        |
| sa ed intempestiva pietà. 1V. 89            |
| Come vincesse i Sanniti ed i Galli. » 420   |
| Perchè accampò in luoghi forti, essen-      |
| do contro Annibale. " 421                   |
| Come si contenne in un disparere del-       |
| l'esercito. # 423                           |
| Come rimanesse deluso de Annihale - 400     |

| 222 F ·                                      |      |
|----------------------------------------------|------|
| Fabio Massimo: Qual modo tenne per           |      |
| dividere le genti nemiche. vol. IV. pag      |      |
|                                              | 516  |
| FABIO RULLIANO; perchè dannato a             |      |
| morte da Papirio cursore, e come             |      |
| dal proprio padre liberato. III.             | 130  |
| FABBRIANO; città assegnata al Papa. Il.      |      |
| FABRIZIO; con un atto di liberalità potè     | ,    |
| cacciar Pirro d'Italia, cui non pote-        |      |
| ron cacciare l'armi romane. III.             | /02  |
| FACCENDE (le) solite a farsi ne' luoghi pub- |      |
| blici; ridotte vengono da' principi          |      |
| tiranni a farsi nella sua propria abi-       |      |
|                                              | 52   |
| FACCENDIERI (i); qual occupazione abbian     | 02   |
|                                              | 234  |
| Come dovranno trattarsi da un amba-          | 204  |
| sciadore. " ivi e                            | 235  |
| FACILITA'; se sia maggiore quella che        | 200  |
| un buon capitano faccia un buon              |      |
| esercito, o che un buon esercito fao-        |      |
|                                              | 470  |
| FAENZA: V. ASTORRE.                          | 4/0  |
|                                              | 330. |
| Cade in potere de' Veneziani. VI 473 e       |      |
| FAGGIUOLA (della) UGUCCIONE: capo            | 407  |
| dei Ghibellini e Bianchi.                    | 124  |
| Non giunge a tempo per soccorrere il         | 124  |
| genero.                                      | 126  |
| Diventa signore di Pisa e di Lucca.          |      |
|                                              |      |
| Sua vittoria contro i Fiorentini.            |      |

| - approved to provide a series of the series |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rie che avea. vol. 1. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131  |
| Signore di Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 509  |
| - Lihera Lucca dalla potenza degli Opizi. 💌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi  |
| Geloso della gloria di Castruccio Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513  |
| Gli si ribella Pisa, indi Lucca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 514  |
| Fugge in Lombardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ivi  |
| FAGNA; ricea Pieve di juspatronato Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| chiavelli. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239  |
| FALANGE (la): Macedonica; assomigliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·    |
| ad una battaglia di Svizzeri. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520  |
| Come fosse presso i medesimi distri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561  |
| Usata in principio da' Romani. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362  |
| FALARIDE: vituperato. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61   |
| Cattivo principe, indegno d'esser dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56   |
| FALCONI MICHELANGELO, fugge ad Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533  |
| FALISCI (i); per un tratto d'umanità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| di Camillo, cedono ad esso la loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| città. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492  |
| Fama (la): che abbiasi d'alcuno, deter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| mina qual concetto s'abbia ad aver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| di lai. 💌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 L |
| Da che vien essa cagionata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi  |
| De' principi virtuosi; giugne con essi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42   |
| FAME (la): fa gli uomini industriosi. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29   |
| Spegne la memoria de tempi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263  |

| Fame: In Roma. vol. IV. pag. 519            |
|---------------------------------------------|
| Come possa fuggirsi da un esercito. 1V. 482 |
| Vale più del ferro a far che si arrenda     |
| il nemico.                                  |
| Quando non potrà fuggirsi da un eser-       |
| cito. " 484, e 1X. 15                       |
| Come possa ripararsi in una città stret-    |
| ta da lungo assedio. 1V. 515                |
| FAMIGLIE (le) romane: diversa una dal-      |
| l'altra. 111, 576                           |
| " Da che proceda una tal diversità. " ivi   |
| FANTERIE (le): Tedesche; quali siano,       |
| e come armate. IV. 210                      |
| » Sono ottime per sar campagna, ma          |
| non per difendere o espugnar terre. » 211   |
| Sono il nervo dell'esercito. » 264 e 355    |
| Quali siano le più pericolose. » ivi        |
| Di quali uomini debban esser formate. » 266 |
| De'Romani; come fossero divise. = 296       |
| " Perche fossero ornate di pennacchi. " 299 |
| Moderne; come armate. » 300                 |
| Sono esposte a combatter con fauti e        |
| cavalli. 9 302                              |
| Romane; han vinto innumerabili eser-        |
| citi, nè mai sono state vinte da uo-        |
| mini a piè. » 303                           |
| Tedesche; quando abbian fatto cattiva       |
| prova di sè. " ivi                          |
| » Perchè non siano atte a disendersi. » 504 |
| e 305                                       |
| Non solo debbono sostener i cavalli,        |
| ma non aver paura neppur de' fanti. » 307   |

| Fanterie: Com'esser dovrebber ordinate,                  |
|----------------------------------------------------------|
| per non temer qualunque attacco. vol. IV.                |
| pag. 307                                                 |
| Sono il primo fondamento d'un eser-                      |
| cito. 99 309 e 53 L                                      |
| Sono molto più che non la cavalleria. " 309              |
| Perchè siano superiori alla cavalleria. » 311            |
| Perchè siano atte a sostener ogn' im-                    |
| peto de' cavalli. " 312                                  |
| Quali esercizi dovranno fare. » 314                      |
| Antiche; ed in ispecie quelle di Po-                     |
| nente, sono migliori delle nostre, e                     |
| perchè. » 319                                            |
| Moderne; come dovrebbero esser com-                      |
| poste, divise ed armate. 522                             |
| Han poco a temer delle artiglierie, e                    |
| perchè. 385                                              |
| FANTI (1): debbon formare, più che non                   |
| i cavalli, il fondamento degli eserciti. III.            |
| 314 e 316                                                |
| Posson andar in molti luoghi, ordinarsi                  |
| e riordinarsi; il che non è de ca-                       |
| valli.                                                   |
| Ben ordinati; posson dissicilmente ve                    |
| nir rotti da cavalli. 318                                |
| Succedettero ai cavalli, poichè si co-                   |
| nobbe il vantaggio che aveano su                         |
| questi. " ivi                                            |
| Han più di virtù che non i cavalli. » 320                |
| Ben ordinati; non posson superarsi . che da altri fanti. |
|                                                          |
| Machiavelli, vol. IX. 15                                 |

|   | 226 F                                       |             |
|---|---------------------------------------------|-------------|
|   | FARGANACCIO; di che incumbenzato da         |             |
|   | Cosimo De' Medici. vol. 1. pag.             | 313         |
|   | FARE A SASSIPE' FORNI: proverbio fioren-    | •           |
|   | tino; che significhi. VIII.                 | 457         |
|   | FARINATA: V. UBERTI FARINATA.               |             |
|   | FASTIDJ (i): quali e quanti fossero nel     |             |
|   | governo di Firenze. IV.                     | 164         |
|   | » Come rimover si poteano.                  | 165         |
|   | Fasto (il) de' Francesi; quanto fosse in    |             |
|   | Italia. V.                                  | 424         |
|   | FATTO, o Detto raro d'un Principe, con-     |             |
|   | forme al bene comune, quanto lo fac-        |             |
|   | cia stimare. 1X.                            | 42          |
|   | FAZINO: V. CANE FAZINO.                     |             |
|   | Fazioni: Fratesca ed Arrabbiata, in Fi-     |             |
|   |                                             | 202         |
|   | De' Panciatichi e Cancellieri in Pistoia. » | 516         |
|   | Fede (la): quanto sia dubbia ne' casi di    |             |
|   | congiura. "                                 | 418         |
|   | Quanto esser debba sacra per un guer-       |             |
|   | riero. 1X.                                  | 12          |
|   | Rotta per fraude; arreca vituperio. »       | i <b>vi</b> |
|   | Debbe dai confederati preporsi alle co-     |             |
|   | modità ed ai pericoli.                      | ivi         |
|   | Impegnata ne' patti pubblici; nen deve      |             |
|   | macchiarsi da una legge.                    | 22          |
|   | In un governo corrotto si osserva sol       |             |
|   | quande ella è utile.                        | 35          |
| • | Degli amici; si sperimenta nelle avver-     |             |
|   | sità, »                                     | <b>58</b>   |
|   | Debbe scrupolosamente escervarsi dai        |             |
| • | Principi, 2                                 | 46          |

| Fede: Pubblica e promessa ai sudditi;   |     |
|-----------------------------------------|-----|
| debbesi anche religiosamente mante-     |     |
| nere. vol. IX. pag.                     | 46  |
| FEDERICO I, BARBAROSSA: succede ad      |     |
| Enrico IV nell'imperio.                 | 37  |
| Suo carattere. "                        | = 0 |
| & scomunicato da Alessandro III. »      | ivi |
| Distrugge Milano. "                     | ivi |
| Batte i Romani.                         | 30  |
| Si riconcilia col Papa suddetto in Ve-  | •   |
| nezia, e lo adora. "                    | 41  |
| Va, e muore in Asia. ≫                  | ivi |
| FEDERICO II, eletto Re di Napoli. "     | 43  |
| Acquista il titolo di Re di Gerusa-     |     |
| lemme. »                                | ioi |
| Città da esso prese. »                  | 44  |
| Come seminò discordie.                  | 45  |
| Favorisce in Firenze gli Uberti. »      | 87  |
| FEDERICO III, passa in Italia per coro- | •   |
| narsi. II.                              | 149 |
| FEDINI Nicolò; uno de' congiurati con-  | •   |
| tro Piero De' Medici, cui rivelò la     |     |
| congiura. 99                            | 208 |
| FEMMINE (le); non debbonsi permetter    |     |
| negli eserciti. IX.                     | 17  |
| FERABAC: V. Guglirlmo.                  | •   |
| FERMO: V. OLIVEROTTO.                   |     |
| FERRANDO, re d'Aragona: come trattò     |     |
| Consalvo Ferrante, poichè questi gli    |     |
| acquistò il regno di Napoli. III        | 125 |

| Ferrando, re d'Aragona: Assomigliò gli |             |
|----------------------------------------|-------------|
| uomini ai minori uccelli di rapina.    |             |
| vol. III. pag.                         |             |
| Sue azioni. IV.                        | 116         |
| Sua pietosa crudeltà, »                | 117         |
| Assaltò l'Alfrica e la Francia, e fece |             |
| l'impresa d'Italia. "                  | i <b>vi</b> |
| FERRANDO, re di Napoli: qual consi-    |             |
| glio diede al suo figlio Alfonso, pria |             |
| di morire III.                         | 286         |
| FERRANDO, re di Spagna: uccise da      |             |
| uno Spagnuolo povero ed abbietto. »    | 41          |
| FERRANTE : V. CONSALVO.                |             |
| FIAMMINGHI (i): perchè non rendansi    |             |
|                                        | 186         |
| Non avranno mai guerra co' Francesi,   |             |
|                                        | ivi         |
| FICINO MARSILIO; nutrito nelle case di |             |
| Cosimo De' Medici.                     | 192         |
| FIDENATI (i): usarono malamente d'uno  | •           |
| stratagemma per battere il dittatore   |             |
|                                        | 475         |
| Ribellatisi a Roma, furono cagione     | • •         |
| della creazione de tribuni con pote-   |             |
|                                        | 476         |
| FIEREZZA (la). d'educazione ; quanto   | ٠,          |
|                                        | 50          |
| FIESOLANI (i); farono i primi che ri-  |             |
| trovarono l'erpice. VIII.              | 458         |
| FIESOLE: città che diede origine a Fi- | •           |
|                                        | 81          |
|                                        |             |

| •                                                 |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Fiesole: Distrutta poi da' Fiorentini. vol. I. p. | . 84     |
| FIGLI: de'Papi; Vedi Alessandro VI, In-           |          |
|                                                   | 50       |
| Di Caterina Sforza; dati in mano dei              |          |
| congiurati da lei medesima. III.                  | 436      |
| FILIPPO: ed ALESSANDRO, Macedoni;                 | •        |
| per essere stati virtuosi, e d'imme-              |          |
| diata successione l'uno all'altro, ac-            |          |
|                                                   | 103      |
| Con rinnovar tutto divenne, da pio-               |          |
| colo re, principe della Grecia. "                 | 115      |
| Tramutava gli uomini di provincia in              |          |
| provincia, come i mandriani le loro               |          |
| mandrie. »                                        | ivi      |
| Rimproverò gli Etoli, perchè vendeansi            |          |
|                                                   | 25g      |
| Da bassa fortuna, pervenne ad impero              |          |
| grandissimo. »                                    | 290      |
| Per non aver vendicato Pausania d'una             |          |
| ingiuria, fu da questo ucciso. "                  | 37£      |
| Per cagion d'una donna fu da Pausa-               |          |
|                                                   | 412      |
| Come tolse ai Tebani la loro libertà. IV.         |          |
| Come fosse armato ed ordinato.                    |          |
| Perchè potè sostener più anni la guer-            |          |
|                                                   | 127      |
| Con qual mezzo violento obbligò i suoi            |          |
| soldati a pugnar contro agli Sciti. »             | 415      |
| Ebbe a far buono e ben ordinato il                |          |
| suo esercito, pria di valersene a com-            | ,<br>175 |
|                                                   | 535      |
| Come potè occupar tutta la Grecia. 22             | 940      |

•

| 230 <b>F</b>                               |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| FILIPPO Macedone, padre di Perse: co-      |             |
| me inselicemente imitasse Fabio Mas-       |             |
| simo. vol. III pag.                        | 456         |
| Come saggiamente si contenesse, allor-     | 4           |
| chè venne da' Romani assaltato.            | 55 <b>6</b> |
| Rotto da' Romani, sebben accampato         |             |
| in un monte altissimo. IV.                 | 422         |
| FILONE PUBBLIO; fu il primo che veu-       | •           |
| ne creato proconsolo, e perchè. III.       | 509         |
| FILOPOMENE: lodato perchè in tempo         | ·           |
| di pare non pensava che alla guerra. IV    | . 78        |
| ' Suoi ragionamenti cogli amici. "         |             |
| Fine (il): che hanno gli uomini, secondo   |             |
| le loro Sette, qual sia. VIII.             | 243         |
| D'un principe; qual esser debba. IX.       | 45          |
| Per cui vengono i ministri inviati nelle   |             |
| città, qual sia. "                         | 49          |
| FIORENTINI (i): Adornano Firenze. II.      | 37          |
| Perchè non potessero riaver Pisa ed        |             |
|                                            | 155         |
| Difesi dal Re di Napoli contro Castruc-    |             |
| cio, e perchè. "276 e                      |             |
|                                            | 288         |
| Per le loro tarde deliberazioni ebbero     | _           |
| danno da Luigi XII re di Francia.          | 298         |
| Rotti da' Pisani, pe' disordini tenuti nel |             |
|                                            | 504         |
|                                            | 329         |
| Come assoggettaronsi facilmente i Pi-      |             |
| stoiesi, e non i Pisani, nè i Luc-         |             |
| chesi e Sanesi. »                          | 336         |

Şarebbero stati signori di Toscana tutta,

| -                                        |     |
|------------------------------------------|-----|
| se non avesser insalvatichiti i loro     |     |
| vicini. vol. III. pag.                   | 337 |
| Fiorentini: Governaronsi male nella ri-  | •   |
| l'ellione di Areszo e di Valdichiana. »  | 344 |
| Edificarono fortezze in Pisa, ma inutil- |     |
|                                          | 354 |
| Con qual arte assoggettaronsi Pistoia »  | 36o |
| Sebben disuniti, mandarono a vôto i      |     |
| disegni di Filippo Visconti, che as-     |     |
| soggettarsegli volea.                    | ivi |
| Lusingarono gli Spagnuoli per aiutarli   |     |
| a ripor i Medici in Firenze: manca-      |     |
| rono ai patti, e che ne segui. »         | 366 |
| Tacciati di viltà, al paro de Veneziani  |     |
| e de'Francesi. "                         | 377 |
| » E d'ignominia, per essersi pur essi    |     |
| ricomperati più volte in su la guerra.»  | 378 |
| Ebbero a soffrir gravissimi disordini,   |     |
| per i loro popoli o disarmati o non      |     |
| ben armati.                              | 379 |
| Quando, e perché nominassere Anto-       | ,   |
| nio Giacomini al comando de loro         |     |
|                                          | 482 |
| » E quando, e perchè ne facessero po-    |     |
| co conto.                                | ivš |
| Pugnando co' Veneziani, come e gli       | •   |
| uni e gli altri s'ingannassero, e per    | •   |
| qual accidente rimanesser i Fioren-      |     |
| tini vincitori. » 487 a                  | 48g |
| Quai modi usassero in ricompor Pi-       |     |
| etoia.                                   | 51  |

| 23: | 2 <b>?</b>                               |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
| Fic | orentini : Ingannati da Alfonso Del Mu-  |     |
|     | tolo sulla cessione di Pisa. vol. III. p | ag. |
|     | 579, e VII.                              |     |
| 4   | Come accrebbero il loro imperio con      |     |
|     | l'armi mercenarie. 1V.                   | 67  |
| . 4 | Quale rischio corsere nel sar capitano   | •   |
|     | delle loro armi Paolo Vitelli. "         | iri |
| 3   | Pericolo che incontrarono per aver con-  |     |
|     | dotto i Francesi all'espugnazione di     |     |
|     | Pisa.                                    | 72  |
| ,   | Per non esser tenuti crudeli, lasciaro-  | ;   |
|     | no distrugger Pistoia.                   | 86  |
| ;   | Dovean tener Pistoia con le parti, e     |     |
|     |                                          | 111 |
|     | Accompagnati per forza col Papa e la     |     |
|     | Spagna ad assaltar la Lombardia.         | 120 |
|     |                                          | 425 |
|     | Aggravati d'imposizioni da' Francesi.    | ivi |
|     | » Armati contro i medesimi. »            | ivi |
|     | Ingannati dal Vitelli ed altri.          | 427 |
|     | Venne lore restituito Liverno.           | ivi |
|     | Assaliti dagli altri Italiani.           | ivi |
|     | Soccorsi dagli Sforzeschi. »             | 429 |
|     | Assediarono Pisa inutilmente.            | 450 |
|     | Costretti a cedere al Duca Valentino. »  | 433 |
|     |                                          | 434 |
|     | Danneggiati da Vitellozzo. »             | iri |
|     | Rivolti nuovamente all'acquisto di Pisa. |     |
|     | ▶ 437 e                                  | 440 |
|     | Rompon la gente di Bartolomeo d'Al-      |     |
|     | viano.                                   | 442 |

| 234 <b>T</b>                                 |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Firenze: Suo florido stato. vol. 1. pag.     | 108                |
| Come vi s'introducesser le sazioni dei       |                    |
| Neri e de' Bianchi. " 110, 120 e             | seg.               |
| " Come si divise per esse. " 111 e           | · ·                |
|                                              | 113                |
| Danneggiata da un grand' incendio nel        |                    |
| 1304.                                        | 121                |
| Data a Roberto re di Napoli per go-          |                    |
|                                              | I 2                |
| Riceve il conte Novello per suo capi-        | 129                |
| 9 007                                        | 136                |
| Soccorre Prato contro Castruccio Ca-         | 100                |
|                                              | 132                |
| Adotta nuovi ordini.                         | 135                |
| Danneggiata da Castruccio.                   | 139                |
| Qual danno le derivò dall'aver ricu-         | •                  |
| sato il consiglio di Simone della            |                    |
| Tosa.                                        | 14 t               |
| Proibisce di posseder castelli vioini alla   |                    |
| città. "                                     | 146                |
| Collegata co' Veneziani contro Mastino       |                    |
| della Scala.                                 | 1/14               |
| In guerra con Pisa per cagion di             | /4                 |
|                                              | 148                |
| Si vuol ridurla sotto il principato, » ivi e | seg.               |
| Le vien dato Gualtieri per Signore a         | ***                |
|                                              | <i>ъед.</i><br>160 |
| Sue nuevo governo. 9 166 e                   |                    |
| Grudeltà sosserte pel detto Gualtieri. »     |                    |
| F                                            |                    |

| 256 F                                |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Firenze: Si collega co'Veneziani co  |                   |  |
|                                      | pag. 280          |  |
| Conchiude la pace col Visconti.      | » 284             |  |
| Danni che n'ebbe.                    | <b>»</b> 285      |  |
|                                      | 96 e seg.         |  |
| Conchiude la pace.                   | » 3o8             |  |
| , Suo stato descritto da Nicolò da   |                   |  |
|                                      | 10 e <i>seg</i> . |  |
| · Come tenesse le bilance in Italia. | 11. 3             |  |
| Collegata colla Chiesa.              | » 7               |  |
| Soffre nuove perturbazioni al rit    | orno              |  |
| di Cosimo De' Medici.                | <b>»</b> 9        |  |
| Collegata col Papa, Veneziani e l    | Duca              |  |
| di Milano.                           | » 12              |  |
| In guerra col Duca Visconti.         | » 26              |  |
| Sua pace con Lucca.                  | » 36              |  |
| Adornata. 11.                        | 37 e <i>seg</i> . |  |
| Collegata coi Veneziani.             | 48 س              |  |
| Minacciata dal Visconti.             | » 62              |  |
| Sua fermezza.                        | » 73              |  |
| Batte le genti condotte dal Picci    | onino             |  |
| presso al Borgo d'Anghiari.          | » 8 <sub>2</sub>  |  |
| Onora i capitani che si distinsero.  | 88 e seg.         |  |
| Fa pace col Visconti.                | ي<br>98 و         |  |
| Crea una nuova Balla.                | 04 e seg.         |  |
| Manda suoi deputati allo Sforza. 🔻   | 140 e 144         |  |
| Si dispone alla guerra.              | v 147             |  |
| Occupa Bagno.                        | » 15g             |  |
| Sua risposta a Giovanni d'Aragons    |                   |  |
| D'onde le nascesser gravi odjed      |                   |  |
| micizie.                             | # 177             |  |
|                                      |                   |  |

| 238 F                                     |      |
|-------------------------------------------|------|
| Firenze: Tenta invano di sorprender       |      |
| Siena. 901. II. pag.                      |      |
| Fa altre piccole imprese. 372 e           |      |
|                                           | 450  |
| Si dichiara, con suo danno, pe' Fran-     |      |
|                                           | 47L  |
| Offre sussidj al duca Valentino.          | 492  |
| Costernata per la rotta datale da Ca-     | _    |
|                                           | 527  |
|                                           | 529  |
| Le quali sono totalmente rovinate.        | 533  |
| Da chi, e perché edificata. III.          | 14   |
| Riordinata per un accidente, e per un     |      |
| altro disordinata.                        | 20   |
| Novità che le avvennero per non aver      |      |
| potuto la moltitudine sfogar l'animo      |      |
| suo contro il Valori. y 47 e              |      |
| Male ordinata per mancanza d'ordini       |      |
| per le pubbliche accuse. » 53 e           | seg. |
| Niega il passo al Duca Valentino, e n'ha  |      |
|                                           | 153  |
| Fa guerra per riaver Pisa, ma perde       | _    |
|                                           | 157  |
| Riordinata nel suo state da frate Giro-   | _ /  |
|                                           | 174  |
| Per non aver avuto principio libero,      | . 00 |
| non potè giammai bene ordinarsi.          | 100  |
| Conferiece la carica di dittatore ad un   |      |
| forestiero mandato dal principe, che      | 188  |
| [                                         |      |
| Sostituisce al medesimo otto cittadini. » | ivi  |

| 240 F                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| Firenze: Gravissimi disordini oh'erano                              | in   | -    |
| essa. vol. IV. p                                                    |      | 144  |
| Il suo stato, sotto di Cosimo, per                                  |      |      |
| più verso il principato che non ve                                  | rso  |      |
| la repubblica.                                                      | •    | ivi  |
| Perchè i suoi governi siano stati sem                               | pre  |      |
| difettivi.                                                          | ,    | 145  |
| Come dovea scegliersi il capo che                                   |      |      |
| governasse.                                                         |      | 148  |
| Per erigersi in stato stabile, conven                               |      |      |
| che fosse o un vero principato, o                                   |      | _    |
| vera repubblica.                                                    | -    | 150  |
| Se avesse voluto erigersi in principa                               |      |      |
| avrebbe dovuto crearvi nobili di                                    |      |      |
| stella e ville, e perchè.                                           |      | 151  |
| Era atta più a prender forma di rep<br>blica che non di principato. |      | 152  |
| La sua lingua è fra tutte quelle de                                 |      | 192  |
| Toscana la migliore a scrivere                                      |      |      |
| versi.                                                              | V    | 27   |
| Cosa le avvenne per non aver segu                                   | •    | 47   |
| il partito de' Francesi.                                            |      | 424  |
| Si mantenne tranquilla; finchè el                                   |      | 7-7. |
| angusti confini: poiche li dilato,                                  | tro- |      |
| vossi esposta alle osses di tutti.                                  |      | 470  |
| Ha della semiglianza con Verona.                                    |      |      |
| Come sosse tenuta da Lorenzo De's                                   |      |      |
|                                                                     | Ш    | 424  |
|                                                                     | Ma-  |      |
| chiavelli onde fortificarla. » 484                                  | , 4  | 87,  |
| 49                                                                  | 2 e  | 494  |

| _ <b>F</b>                                                                   |           | _   | ,_         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| FIUME (un): rovinoso, quali effetti produca.                                 | <b>)-</b> |     | 41         |
| Come possa esser cagione della rott<br>d'un esercito.                        | ĵ.<br>a   | 1   | 29         |
| Come si conosca se sia, o no, guada                                          | y<br>}-   | 4   | 19         |
| Che abbia sfondato il guado i come                                           | ,         |     | 5 <b>3</b> |
| Come possa giovare ad pna città circa                                        | y         | 4.  | 54         |
| Fiumi (i): Senza ponte, o rapidi o pon                                       | •         | 5   | 15         |
| uaniu, o guardati dal nemico                                                 |           |     |            |
| pussauo passarsi da un sassit                                                |           | 45  | <b>.</b>   |
| FLOTTA di Genova innanzi Tolone. II<br>FOCIONE; qual trionfo ottenne dall'in | •         | 43  | 4          |
| FOGLIANI, GIOVANNI : žio di Oli-                                             |           | 49  | 9          |
| gione, assume di questo l'educa-                                             |           |     |            |
| Come venisse da Oliverotto lusingato e tratto in insidie.                    | •         | 4   | 7          |
| Viene ucciso d'ordine del nine                                               |           | •   | 8          |
| FUIS (monsigner di): capitana di B                                           |           | 4   |            |
| Prese Brescia, sephen musica de Ravenna. III                                 | . :       |     |            |
| Mori di farro non la f                                                       |           | jo. | 8          |
| Riprese Brescia, ribellatana in                                              |           |     |            |
|                                                                              | :         | 5(  | 3          |
| 2.50 il marchese di Mantora a dan                                            |           |     |            |
| 9 · · · Þassó                                                                | 5         | 178 | 5          |
| Machiavelli, vol. IX.                                                        | _         | ,   | •          |

| - F                                      | 243  |
|------------------------------------------|------|
| Fortebraccio Nicolò: Deputato a commis-  | 243  |
|                                          |      |
| sario. vol. 1. pag.                      |      |
| Capo di setta.                           | •    |
| Assale Roma.                             | ivi  |
| In guerra collo Sforza.                  | 6    |
| » Si ricompone collo stesso.             | เขเ  |
| Assalito dalla Lega.                     | 9    |
| Suo valore e successo.                   | 8    |
| E fatto prigione.                        | ivi  |
| Muore.                                   | . 9  |
| Fortezza (la): edificata in Milano dal   | _    |
| duca Francesco Sforza ; di quai mali     |      |
| fu cagione III. 350 e                    | seg. |
| Edificata in Bologna da Giulio II; non   | •    |
| gli giovò contro il popolo ribellato 🕨   | 852  |
| Edificata in Genova da Luigi XII re di   |      |
| Francia; fu disfatta poi da Ottaviano    |      |
| Fregoso.                                 | ivi  |
| Di Taranto e Brescia; fu cagione che     |      |
| quella sosse presa da' Romani, e que-    |      |
|                                          | 355  |
| Di Civita-Castellana; ammirata da papa   |      |
| Giulio. VII.                             | 252  |
| FORTEZZE (le): Se siano utili o dannose  | ,    |
| a chi le fabbrica. III. 348 e            | 352  |
| A qual fine si edificano; e quando siano |      |
| non necessarie, e quando dannose. »      | 3/8  |
| Sono cagione della paura o dell'odio     | 040  |
| de' sudditi.                             | ivi  |
| Perché siano utili ne' tempi di pace,    |      |
|                                          | 3/0  |
| ed inutilissime ne' tempi di guerra.     |      |
| Rendute ora inutili dalle artiglierie.   | işi  |

| Fortezze: Non verranno giammai edifi-           |
|-------------------------------------------------|
| cate da un principe savio e buono,              |
| e perchè. vol. III. pag. 350, e 1X. 43          |
| Perchè demolite da Nicolò Da Castello. III. 352 |
| Non esse, ma la volontà degli uomini            |
| mantiene i principi nel loro stato. » 353       |
| Sono dannose per tener la propria pa-           |
| tria, ed inutili per tener le terre             |
| acquistate. > 355                               |
| Sono state sempre, ed ovunque, al par           |
| delle campagne, prese e riprese. » 356          |
| Per difendersi dai nemici di suori, non         |
| sone necessarie, quando si abbia                |
| buoni eserciti; sono inutili, non gli           |
| avendo.                                         |
| Senza buoni eserciti non possono difen-         |
| dersi. » ivi                                    |
| Quando sarebber utili, ma non neces-            |
| sarie; e quando dannose e inutili. » 357        |
| Edificate da' principi, per tener sicura-       |
| mente lo stato. 1V. 114                         |
| Disfatte da Nicolò Vitelli, per tener si-       |
| ouramente il suo stato.                         |
| Rovinate da Guidobaldo, duca d'Urbino,          |
| per non riperdere il suo stato. " isi           |
| Distrutte in Bologna dai Bentivogli per         |
| lo stesso motivo.                               |
| Sono (secondo i tempi) utili e dan-             |
| nose, " ivi                                     |
| Da quali principi debbano esser fatte,          |
| e de quali lasciate indietro, » ivi             |
| J                                               |

# 402

Descrizione del suo regno.

Governa la parte maggiore del mondo. > 508

| Forze: Proprie; non ben misurate, a           |
|-----------------------------------------------|
| qual partito conducano. vol. 111. pog. 342    |
| Temporali de' papi; perchè poco sti-          |
| mate in Italia. IV. 62                        |
| Debbono arrischiarsi tutte con tutta la       |
| fortuna. VIII. 519                            |
| Fossi (i): d'una città, ove debbano pra-      |
| ticarsi. 1V. 503 e 505                        |
| Se debbano aver, o no, acqua, 505             |
| Sono le prime disese delle terre. " 585       |
| FOSSOMBRONE; terra presa e messa a            |
| sacco dalle genti del Duca Valen-             |
| tino. VI. 259                                 |
| FRANCESCO MARIA: V. ROVERE.                   |
| FRANCESCO: duca di Brettagna, in guerra       |
| contro il proprio suo re. , II. 195           |
| FRANCESCO I, re di Francia: come de-          |
| ludesse gli Svizzeri che gli contrasta-       |
| vano il passar in Italia III. 110             |
| Ruppe gli Svizzeri presso Milano. # 322 e 340 |
| Quali mezzi tentasse per riacquistare il      |
| ducato di Milano. 358                         |
| Fece accordo con la Chiesa. 340               |
| Come riusch a romper gli Svizzeri. » 486      |
| Fuvvi di tal nome un figlio d'Inno-           |
| cenzo VIII. II. 333                           |
| FRANCESE (un): spento da Manlio Tor-          |
| quato. 111. 499                               |
| » E spento che questi l'ebbe, gli trasse      |
| una collana d'oro, per cui fu poi             |
| detto Torquato. » 543                         |
| •                                             |

v 474

Caio Sulpizio.

| Francesi: Perchè non vollero entrar in    |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Roma, depo battuti i Romani al fiume      |              |
| Allia. vol. III. pag.                     | 5-0          |
| Che intendessero per Caterva. IV.         |              |
| Per lo stridar delle oche non poterono    |              |
|                                           | 524          |
| FRANCESI (i) moderni : vengono in Ita-    |              |
| lia per la prima volta chiamati dai       |              |
| papi.                                     | 23           |
| La loro fortuna, buona e cattiva, egual-  |              |
|                                           | 372          |
|                                           | 394          |
|                                           | 308          |
| Tolgono la potenza ai Veneziani ad isti-  | •            |
| gazione della Chiesa. III.                | 74           |
| Cacciati d'Italia dagli Svizzeri ad isti- | •            |
| gazione della Chiesa. »                   | ivi          |
| Pugnano contro gli Spagnuoli a Ra-        |              |
| venna. y 303 e                            | 31L          |
| S'impadroniscono di Brescia.              | 3 <b>0</b> 9 |
| Carciati d'Italia.                        | <b>35</b> 3  |
| Tacciati di viltà, al paro de' Fiorentini |              |
| e de' Veneziani.                          | 577          |
| Tanciati d'ignominia, per essersi ri-     |              |
|                                           | 378          |
| Disordini che loro avvennero, per te-     |              |
| ner-i popoli o disarmati o non bene       |              |
|                                           | 379          |
| Perchè furono assaltati e rotti dagli     |              |
|                                           | 459          |
| Ccme riuscissero a romper gli Svizzeri. » | 48 <b>6</b>  |
| =                                         |              |

| <b>F</b>                                   | 25 L        |
|--------------------------------------------|-------------|
| rancesi: In principio della zusta, son più |             |
| che uomini; in progresso, meno             |             |
| che femmine. vol. III. pag. 500, e IV.     | 182         |
| Combatton da principio con surore di-      |             |
| sordinato; mancando questo, s' in-         |             |
| vilisceno. III. 551, e IV.                 | 18t         |
| Non considerano bene o male, sempre        |             |
| che trattisi di disendere il regno o il    |             |
| sovrano. III.                              | 566         |
| Per le istorie di Firenze appaiono avari,  |             |
|                                            | <b>56</b> 9 |
| Prendon danaro da' Toscani con pro-        | -           |
|                                            | 57L         |
| Perchè non meritano che i principi si      |             |
| fidino di loro.                            | ivi         |
| Vengono in Italia per l'ambizione dei      |             |
| Veneziani. IV. 19 e                        |             |
| Pugnan contro gli Spagnuoli a Napoli.      | 4 L         |
| Cacciati dagli Spagnuoli dal regno di      |             |
| Napoli.                                    | 42          |
| Qual danno abbian avuto per essere         |             |
| stati assoldati gli Svizzeri nel loro      |             |
| regno,                                     | 74          |
| Sono per natura più fieri, che gagliardi   | _           |
| - 2001                                     | 18r         |
|                                            | ivi         |
| Come surono vinti dagli Spagnuoli al       |             |
| Garigliano. » ivi e 500, e V.              | 439         |
| Perche vincessero contro agli Spagnuoli    | _           |
| a Ravenna. IV.                             | IRT         |
| Sono terribili ne' primi loro impeti;      |             |

| intrattenuti in essi, con facilità pos  | j- |      |
|-----------------------------------------|----|------|
| sono superarsi. vol. IV. pa             |    |      |
| Francesi: Sono avidi dell'altrui, ma l  | i- |      |
| berali.                                 | y  | 185  |
| Perchè non temano degli Spagnuoli.      | y  | ivi  |
| E perchè non de' Fiamminghi.            |    |      |
| E nè degl' Italiani.                    | y  | 187  |
| Loro natura, qualità e carattere. > 200 |    |      |
| Senza il loro soccorso sarebbero stat   |    |      |
| spenti tutti i Tedeschi a Ravenna.      | ,  | 307  |
| Come assaltarono e ruppero i Vene       |    | •    |
|                                         |    | 422  |
| Hanno mostrato agl'Italiani come forti  | -  | •    |
|                                         |    | 510  |
| Qual pregio abbian su i nostri i lor    | 0  |      |
|                                         |    | 51 I |
| Come assicurino le porte delle lor      | 0  |      |
|                                         |    | 512  |
| In Italia, nel 1494. V                  |    | 423  |
| Per 60 anni opprimono la Toscana.       | y  | 424  |
| Aggravano i Fiorentini d'imposizioni.   |    |      |
| Cacciati d'Italia.                      | ,, | 427  |
|                                         |    | 430  |
| Occupano lo stato fiorentino.           | y  | 432  |
| Sponfitti da' Pisani.                   | y  | ivi  |
| Alleati co' Fiorentini.                 | y  | 434  |
| Si volgono contro agli Spagnuoli.       | y  | 437  |
| E pei contro Italia.                    | ¥  | ivi  |
| Occupano Genova.                        | )9 | 445  |
| S'oppongono al passaggio degl'impe      | -  |      |
| riali,                                  | ,  | ivi  |

| 204 F                                      |      |
|--------------------------------------------|------|
| Francia: E nulla degl' Italiani. v. IV. p. | 188  |
| Perchè nulla tema dalla parte di mez-      |      |
| zodi.                                      | ivi  |
| Spende poco in guardar terre, e per-       |      |
|                                            | ivi  |
| Carattere onesto e sobrio de suoi po-      |      |
| poli.                                      | ivi  |
| Suoi vescovadi e parrocchie a qual nu-     |      |
| mero ascendessero.                         | 189  |
| Sua entrata ordinaria o straordinaria. »   | ivi  |
| Come vi si ponessero le taglie.            | ivi  |
|                                            | 130  |
| Gentilaomini, pensionari, generali, te-    |      |
|                                            | 191  |
|                                            | 192  |
| Suoi governatori, ustici e stati. "        | ivi  |
| Distribuzioni, camera de' conti, studi,    |      |
|                                            | 193  |
| Ammiraglio, cavalieri e ciamberlani.       | 196  |
|                                            | 351  |
| FRANCO; esser lo stesso che Francesco,     |      |
| si scorge alla pag. 216 e 217 qui          |      |
| nel VI volume di Machiavelli, con-         |      |
| tro quel che si dice nella Prefazione      |      |
| alle Novelle del Sacchetti, a pag. 3,      |      |
| edizione medesima di questa Biblio-        |      |
| teca Scelta.                               |      |
| FRATE (un) francescano, profetizza un      |      |
| cumulo immenso di sciagure. VIII.          | 36 r |
| FRATESCA; titolo d'una fazione fiorentina, |      |
| amula dell'Assobbiata III                  |      |

| FRATI (i) Minori: furono, sopra tutti gli |      |
|-------------------------------------------|------|
| altri ordini religiosi, quelli avuti in   |      |
| più venerazione dalla repubblica di       |      |
| Firenze. vol. VIII. pag.                  | 153  |
| Perchè decadessero dalla detta venera-    |      |
| zione. » ivi e                            | 156  |
| Vennero esortati a far una sola pro-      |      |
|                                           | 154  |
| FRAUDE (la): sola, basta perchè uomini    | •    |
| di picciola fortuna pervengano a gradi    |      |
| grandi. III. 290 a                        | 203  |
| Usata da Roma, per divenir grande e       | ·    |
|                                           | 29 L |
| Quando sia detestabile e quando lau-      | J    |
|                                           | 563  |
| Non è gloriosa quella che fa romper la    |      |
|                                           | 564  |
| Può acquistarti talvolta e stati e regni, | •    |
| ma giammai gloria. "                      | ivi  |
| Quale sia gloriosa.                       | ivi  |
| Praticata due volte da Annibale a dan-    |      |
| no de' Romani. »                          | ivi  |
| Praticata da Ponzio, capitano de San-     |      |
| niti, coutro a' Romani. "                 | ivi  |
| Adoprata inutilmente da' Toscani inverso  |      |
| i Romani. "                               | 578  |
| Si cela talvolta da' nemici sotto le sem- | •    |
| bianze d'un errore.                       | ivi  |
| Tentata inutilmente da' Romani contro ai  |      |
| Francesi. "                               | 579  |

| 256 F                                     |      |
|-------------------------------------------|------|
| Fraude: Tentata selicemente da Alsonso    |      |
| Del Mutolo contro a' Fiorentini. vol.     | 111. |
| pag.                                      | _    |
| Quanto sia ingloriosa anche nella guer-   | ,,,  |
| ra. IX,                                   | 12   |
| E detestabile l'usarla in qualsiasi azio- |      |
| ne. "                                     | 37   |
| FREGOSI (i): samiglia potente di Ge-      | •    |
| nova.                                     | 15   |
| Governatori di Genova. "                  | 169  |
| In discordia con Giovanni, signore di     | •    |
|                                           | 172  |
| Uniti agli Adorni contro a' Francesi. r   | 175  |
| AGOSTINO; cede Serezana a S. Giorgio. »   | 325  |
|                                           | 287  |
| 8 8                                       | 32 L |
|                                           | 299  |
| OTTAVIANO; occupa Genova per same,        |      |
| e distrugge la fortezza erettavi da       |      |
|                                           | 553  |
| Mantenne il suo stato per averlo fon-     |      |
| dato, non sulla fortezza, ma sulla        |      |
| Terrain Francisco Control                 | _ivi |
|                                           | 321  |
| Pirrao; doge di Genova, offre la città    |      |
| a Carlo VII re di Francia. "              | 169  |
| Pietrino; in aperta inimicizia con Gio-   | •    |
|                                           | 172  |
| Ucciso dalle genti del detto Giovanni.    | 173  |
| Tommaso da Campo; doge di Genova. L       | 202  |

| F                                          | 257          |
|--------------------------------------------|--------------|
| FRESCOBALDI (i): famiglia fiorentina,      | •            |
| della fazione dei Bianchi, vol. I. pag. 1  | 15           |
|                                            | 1 4 <b>6</b> |
|                                            | 157          |
| Твоніліо; perchè e come condannato.».      | 135          |
| Barno; ingiuriato. "                       | 143          |
|                                            | 14G          |
| Lambertuccio; decapitato, per aver         |              |
| favorito Castruccio nella congiura in-     |              |
| tentata contro Firenze. II.                | 527          |
| FULVIO: Legato nell'esercito romano; co-   |              |
| me scoprì e mandò a vôto un in-            |              |
| ganno tesogli da' Toscani. III.            | 178          |
| Consolo; come petè riuscire ad occu-       |              |
| pare'e saccheggiare i Cimbri. IV.          | 94           |
| Fuoco (il): Distrugge più di 1700 case in  |              |
|                                            | 120          |
| Gieva talora appiccarlo a propri luoghi,   |              |
|                                            | 5 <b>o</b>   |
| Fatto da Annone, persalvarai da nemici. 24 | .5 E         |
| Appiccato da Nabide a porzione della       |              |
| ,                                          | ાંપાં        |
| FURLANO; une de condottieri dello          | ~ ~          |
|                                            | <b>30</b> -  |
| Furonz (il): degli Oltramentani; non è     |              |
| sostenuto nella difesa delle terre, e      | , a          |
| perché.                                    | Oğr          |
| Negli eseroiti; nasce dall'ordine de' me-  | . F. ~       |
|                                            | 5 <b>o</b>   |
| Disordinato; quanto sia pernicioso ne-     | .F. ex       |
| D                                          | - J          |
| Machiavelli, vol. IX.                      |              |

lano.

| me si converta in viltà vol. IV. pag. 420 Delle artiglierie; quanto possa, 508                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G                                                                                                               |
| GABADE, duce de'Persi; come e per-<br>chè s'impadront d'Amida, città del-<br>l'Asia. III. 362                   |
| GABRIELLI lacobe: capitano in Firenze.  Suo procedere.  capitano in Firenze.  l. 143  suo procedere.  ivi       |
| Sua viltà. • 145 GAGLIARDIA (la): dell'animo e del cor-                                                         |
| po, da che si congettura. IV. 283<br>Che si richiegga per possederla. ivi<br>GAGLIARDO CRISTOFANO; spedito con  |
| tre brigantini. II. 401 GALBA; imperadore romano, sebben fosse un buon imperadore fu spento anche               |
| esso per la corrusione lasciata dal<br>suo antecessore. III. 62, e IX. 57<br>GALEAZZO GIOVANNI; per frode telse |
| l'imperio di Lombardia a Bernabò<br>suo zio. III. 291<br>Esso, e Filippo suo figlio, duchi di Mi-               |

GALECTTI (i); conoscono dal fischio tutto

GAMBACORTI: GERRARDO; sue prati-

ciò che hanno a fare.

GALLI: V. FRANCESI.

ohe coll'Aragona.

17. 197

22 323

V. 423

11. 157

| G '                                      | 259       |
|------------------------------------------|-----------|
| Gambacorti: Piero; spogliato dello stato | .,        |
| da Treopo d'Appiano. vol. III., pag.     | 416       |
| GARIGLIANO; fiume nel regno di Na-       | 4         |
| poli , rinomato per la battaglia fra     |           |
|                                          | 181       |
| GATTAMELATA: al soldo dei Fiorentini     |           |
| e Veneziani.                             |           |
| Fa la guerra al Visconti pei Vene-       |           |
| ziani.                                   | 44        |
| Merto.                                   | 95        |
| Generali (i) di Francia; qual fosse il   | ١, -      |
| loro ufficio, e quali ordini avessero    |           |
| a dare. IV.                              | 191       |
| Generosita' d'animo, e Parlare il vero   |           |
| quanto sia giovevole. 111. 345, e 1X.    | <b>56</b> |
| GENOVA: sue guerre co'Veueziani. 1.      | . 67      |
| Suo acquisto di Lucca.                   | 14L       |
| Occupata dal Visconti.                   | 262       |
| Armata in favore di Napoli.              | . 12      |
| Fa prigioniero Alfonso d'Aragona.        | 13        |
| Malcontenta del Visconti.                | 14        |
| Suo governo.                             | ivi       |
| 0 F .                                    | 15        |
| Si libera dal giogo dei Visconti.        | 17        |
| Collegata coi Veneziani e Fiorentini.    | ivi       |
| Collegata coi Fiorentini.                | 148       |
| Data in poter de' Francesi.              | 170       |
| » Si rivolta contro di loro.             | 175       |
| Si ribella da Milano, 3 285 e            |           |
| Suoi ordini e modi.                      | 325       |

| Genova: In guerra co' Fiorentini. vol. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 325 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434            |
| Suo Castelletto reso al Duca di Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 436            |
| Occupata da' Francesi, ha prima un go-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| vernatore francese, e quindi uno ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336            |
| Si ribella a Luigi XII, re di Francia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| il quale la riprende e vi edifica una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| fortezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>353</b>     |
| Occupata dai Francesi. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445            |
| GENOVESI Antonio; in qual concetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LXXI           |
| ATMANTACE AND E. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| GENOVESI (i); han fatte grandi cose,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| per aver posto studio negli esercizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| per aver posto studio negli esercizi<br>di mare. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 t           |
| per aver posto studio negli esercizi<br>di mare. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 t           |
| per aver posto studio negli esercizi<br>di mare. IV.<br>GENSERICO, re de' Vandali; viene in                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 t<br>8      |
| per aver posto studio negli esercizi<br>di mare. IV.<br>GENSERICO, re de' Vandali; viene in<br>Italia, e sacoheggia Roma. 1.                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| per aver posto studio negli esercizi<br>di mare. IV.<br>GENSERICO, re de' Vandali; viene in<br>Italia, e saccheggia Roma. 1.<br>GENTE (la): inordinata, teme di quella                                                                                                                                                                                                                    |                |
| per aver posto studio negli esercizi di mare. IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma. I. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata. IV.                                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| per aver posto studio negli esercizi di mare. IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma. 1. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata. IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in-                                                                                                                                                                         | 8              |
| per aver posto studio negli esercizi di mare. IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma. I. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata. IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac-                                                                                                                                   | 8              |
| per aver posto studio negli esercizi di mare.  IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma.  I. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata.  IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac- colgono.  IX.                                                                                                                  | 8<br>435       |
| per aver posto studio negli esercizi di mare.  IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma.  I. GENTE (la): inordinata, teme di quella ordinata.  IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac- colgono.  IX. GENTI D'ARME: perchè quelle francesi                                                                             | 8<br>435       |
| per aver posto studio negli esercizi di mare.  IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma.  L. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata.  IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac- colgono.  IX. GENTI D'ARME: perchè quelle francesi siano le migliori fra tutte.  IV.                                           | 8<br>435       |
| per aver posto studio negli esercizi di mare.  IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma.  I. GENTE (la): inordinata, teme di quella ordinata.  IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac- colgono.  IX. GENTI D'ARME: perchè quelle francesi                                                                             | 8<br>435       |
| per aver posto studio negli esercizi di mare. IV. GENSERICO, re de' Vandali; viene in Italia, e saccheggia Roma. I. GENTE (la): inordinata, teme di quella erdinata. IV. Cacciata e dispersa; è cagione dell' in- grandimento di quegli stati che l'ac- colgono. IX. GENTI D'ARME: perchè quelle francesi siano le migliori fra tutte. IV. Perchè le medesime non si fidino dei Gussconi. | 8<br>435<br>30 |

| Genti d'arme: Il tenerle in tempo di pace                             | _         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| co'loro soldi, è modo non buono, e                                    |           |
| perchè. vol. IV. pag. 2                                               | 67        |
| Dovrebber tenersi come tenevanle gli                                  | •         |
| antichi » 2                                                           | 68        |
| Esterne e mercenarie; sono dannose                                    |           |
| per uno stato, quali e quante esse                                    |           |
|                                                                       | 544       |
| Proprie; sone utili allo stato, e per-                                |           |
| chè.                                                                  | ivi       |
| GENTILI (i); con qual crudeltà facevan                                |           |
| le guerre.                                                            | 19        |
| GENTILLETO INNOCENZIO; sua opera                                      |           |
| contro il Machiavelli. I. 3                                           | XIX       |
| GENTILUOMINI (i): quali fossero in Ve-                                |           |
| nezia. III.                                                           | <b>38</b> |
| Perchè venissero così chiamati. "                                     | ivi       |
| Dove, e perchè vengan essi ammaz-                                     | . ;       |
| zati. 💆 2                                                             | 207       |
| Quali dicansi, e quanto perniciosi. »                                 | ivi       |
| In quai luoghi d'Italia più o meno ab-                                |           |
|                                                                       | ivi       |
| Sono nemici d'ogni civiltà.                                           | 809       |
| Che debba farsi di loro là dove si vo-                                |           |
| glia stabilire una repubblica. 💌 2                                    | :00       |
| Debbono farsene di fatto e non di no-                                 | •         |
| me, là dove si voglia erigere un                                      |           |
|                                                                       | ·ivi      |
| Componeano essi, soli la repubblica di                                |           |
|                                                                       |           |
| Venezia, ma quali fossero.                                            | 10        |
| Venezia, ma quali fossero.   Quanti fossero quei del re di Francia, e | 10        |

| GENTILUOMO (un) Veneziano; qual cru-    |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| dele ricompensa ebbe dal veneto         |               |
| senato, perchè riuscì a sedar un tu-    |               |
| multo, vol. 111. pag.                   | 50 <i>5</i> ° |
| GERONE Siracusano: come privato, lo-    |               |
| dato più del re macedone Perse.         | 7             |
| Perchè non su vendicata la morte del    | •             |
| di lui nipote Girolamo. "               | 244           |
| Come si contenesse inverso l'imperio    |               |
| romano, e che da questo ricercasse. »   | 377           |
| Come pervenisse da privato ad esser     | • •           |
| re di Siracusa IV                       | 33            |
| Fece tagliar a pezzi la milizia merce-  |               |
| naria, e perchè.                        | 73            |
| GHERARDESCA (della): Arrico e Fa-       |               |
| 210; fautori di Alfonso d'Aragona. Il.  | 118           |
|                                         | 514           |
| CHERARDINI (i): famiglia fiorentina,    |               |
| della fazione de' Bianchi.              | 112           |
| Le loro case vengeno consumate da un    |               |
| incendio.                               | 120           |
| Lotteringo; accusato, e come con-       |               |
|                                         | <b>1</b> 35   |
| GHIBELLINI (i): sazione samosa d'Ita-   | _             |
|                                         | 32            |
|                                         | 45            |
| Perchè odiati in Firenze.               | 91            |
| Si confondono coi Bianchi. » 112 e      | 118           |
| GHINAZZANO (da); fra Mariano. II. 428 e | seg.          |
| GIA (da); lacopo, capo de' Neri, d'ac-  |               |
| cordo con Castruccio. » 520 e           | seg.          |
|                                         |               |

1. 296

Fortebraccio.

| Giornata: Ben presentata al nemico;          |
|----------------------------------------------|
| quanto di onore procacci ad un ca-           |
| pitano. vol. 1V. pag. 271                    |
| Vinta o perduta; quali effetti pro-          |
| duca. " ivi                                  |
| Come dovrebbe ordinarsi alla foggia          |
| de' Romani.                                  |
| Non può fuggirsi tutte volte che il ne-      |
| mico la vuole. 421 e 423                     |
| Decide dell'esito della guerra. 9 499        |
| Quanto importi il bene ordinarla, " 500      |
| Giorni (i) sestivi; non debbono passarsi     |
| su pe'ridotti. IX. 9                         |
| GIOSEFFO; istorico ebreo; lauda gli          |
| esercizi degli eserciti romani. IV. 325      |
| GIOTTO; dipintore famoso. 1. 142             |
| GIOTTO (di) Rinizai; introduce Gualtieri     |
| nel palazzo della Signória di Firenze. » 157 |
| Giovani (i): che siano dotati di virtà,      |
| non debbe aspettarsi che invecchi-           |
| no per valersi di essi. III. 228             |
| Debbono suggir i tempi presenti, ed          |
| imitar gli antichi. " 234                    |
| Sogliono viver oziosi in un governo          |
| corrotto; ed i vecchi sogliono vivervi       |
| lascivi. 1X. 34                              |
| GIOVANNA di Montefeltro; manda le            |
| chiavi di Sinigaglia al Duca Valen-          |
| tino, e fugge in abito virile. V1. 431       |
| GIOVANNA, regina di Napoli : sposa un        |
| francese. 1. 73                              |

| 266 G                                     |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Giovanna regina di Nupoli: Adotta Alfonso |               |
| d'Aragona. vol. 1. pag.                   |               |
| Disgustata d'Alfonso, adotta Lodovico     | •             |
| d'Angiò. "                                | lui           |
| Maore. 11.                                | 12            |
| Tradita dallo Sforza. IV.                 | 67            |
| GIOVANNI XXIII; uno de' tre Papi con-     | - /           |
| temporanei. 1.                            | 72            |
| GIOVANNI MICHELE; cardinale vene-         | ,-            |
| ziano, fatto avvelenare da papa Ales-     |               |
| sandro VI. VII.                           | 69            |
| GIOVE AMMONE: il di lui tempio tene-      | - 3           |
| va il mondo in ammirazione, e per-        |               |
| chè.                                      | 71            |
| Sino a quando fu venerato, "              | ivi           |
| GIOVENALE: detto di lui su ciò che ac-    | ***           |
| quistassero i Romani, per gli acqui-      |               |
|                                           | 33 o          |
| Altro detto di lui sulla morte de' ti-    |               |
| •                                         | 113           |
| GIOVIO: che dica del Machiavelli. I. L.   |               |
| Maligna sul medesimo, VIII.               |               |
| GIRULAMI: ANTONIO; bandito da Fi-         |               |
|                                           | 25 L          |
|                                           | , i <b>vi</b> |
| RAFFAELLO; spedito ambasciadore da        |               |
| Firenze all' imperadore in Ispagna IV.    | 232           |
| GIROLAMO: conte di Forli; V. RIARIO.      |               |
| Frate; V. SAVONAROLA,                     |               |
| Nipote di Gerone; essendo stato morto     |               |
| in Siracusa, non fu vendicato per         |               |
| l'amore alla libertà.                     | 244           |
|                                           |               |

| G                                           | 267        |
|---------------------------------------------|------------|
| GIUBILEO (il): istituito da Bonisacio VIII, |            |
| da celebrarsi ogni cent'anni. v. I. p.      | 5 <b>3</b> |
| Ridotto a cinquant'anni da Clemente VI.     | » 65       |
| GIUDEA; così fu denominata la Sorta, poi-   |            |
| chè l'ebbe Moisè occupata. Ill.             | 273        |
| GIUDEI (i): vinti da Vespasiano, per la     |            |
| loro superstizione di non poter pa-         |            |
| gnare in certo dato tempos IV.              | 420        |
| Giudici (i): come abbiano a comportarsi     |            |
| nell'esercizio del loro ministero. V.       | 78         |
| Di qual età debbano crearsi. IX.            | 25         |
| Debbono esser molti, e perchè. »            | ivi        |
| Che debban fare per non dar disagio         |            |
| alle parti. **                              | 25         |
| Quando usar dovranno ragione e giu-         |            |
| stizia. "                                   | iA         |
| Debbono udir amorevolmente le parti. »      | ivk        |
| Giverzi (i): antichi; perchè ora siano      |            |
| giudicati parte inumani, e parte im-        |            |
| possibili. III.                             | 517        |
| Pronunziati da' principi tiranni, sono      |            |
| sempre ingiusti.                            | <b>52</b>  |
| Giunizio (il); come debba formarsi intor-   |            |
| no alle cose fatte dagli altri.             | 36         |
| GlUGNI: famiglia fiorentina; favorisce i    |            |
| rivoltosi di Firenzo.                       | 120        |
| GIUGURTA; perchè facesse morir tutti        |            |
| i suoi consiglieri. IV.                     | 491        |
| GIULIANO; imperadore romano, principe       | - •        |
| ignavo, come morì,                          | 103        |
|                                             |            |

|     | IULIO II. Cardinale di S Pietro in Vin- |
|-----|-----------------------------------------|
|     | cula: incoraggia i Francesi a scen-     |
| 35o | der in Italia.                          |
| 421 | Favorisce i Veneziani. »                |
| ivi | Si dà tutto al re di Francia. »         |
| 436 | Sue pratiche col suddetto re.           |
| •   | Papa: come prendesse Gianpaolo Ba-      |
| 116 |                                         |
|     | Sua temerità; e conseguenze che ne de-  |
| 117 | rivarono. »                             |
| •   | Fece occupar dagli Svizzeri il Ducato   |
| 338 |                                         |
|     | Cacció i Béntivogli da Bologna, ove     |
|     | eresse una fortezza, la quale poi a     |
| 352 |                                         |
|     | Fu felice con la sua furia in ogni sua  |
|     | impresa a'suoi tempi: in altri tempi    |
| 452 |                                         |
| •   | Volendo cacciar di Bologna i Bentivo-   |
|     | gli, come obbligò a'suoi voleri i       |
| 572 | Veneziani ed il re di Francia.          |
| •   | Come 'trovasse la Chiesa, dopo Ales-    |
| 62  | sandro VI, in danaro ed in forze. IV.   |
|     | Accrebbe i modi inventati già da Ales-  |
| ivi | sandro, onde far danaro. "              |
| -   | Acquistò Bologna, spense i Veneziani,   |
| ivi | e cacciò i Francesi d'Italia. "         |
|     | » E tutto ciò per accrescer la Chiesa,  |
| 63  | non alcun privato.                      |
|     | Mantenne gli Orsini ed i Colonnesi nei  |
| ivi | termini in cui li trovò.                |
|     |                                         |

| G                                         | 209  |
|-------------------------------------------|------|
| Giulio II. Perobè chiamasse in aiuto Fer- | •    |
| rando re di Spagna. vol. IV. pag.         | 71   |
| Buona fortuna che inaspettatamente gli    | •    |
| avvenue. ' nivi a                         | 72   |
| Fu liberale per giugner al papato : al-   |      |
| l'opposto, fu misero in tutte le sue      |      |
| guerre.                                   | 83   |
| Fu in ogni sua impresa fortunato, e       |      |
|                                           | 131  |
| Suo carattere impetuose.                  | ivi  |
| Come riuscisse nella sua feroce ed im-    |      |
| petuosa impresa di Bologna.               | 132  |
| La brevità della sua vita fu cagione      | •    |
| della fortuna delle sue imprese.          | ivi  |
| In tempi diversi avrebbe dovuto rovi-     |      |
| nare, e perchè.                           | 133  |
| Come prendesse la Mirandola.              | 505  |
| Sucoede a Pio III nel pontificato. V.     | 438, |
| e V1                                      |      |
| Inganna il Duca Valentino. V.             | 439  |
| Come dimostrò la fierezza del suo         | _    |
|                                           | 444  |
| Assalta la Romagna.                       | 447  |
| Quando su assunto al pontificato. VI.     | 474  |
| e <sup>*</sup>                            | 490  |
| Che promettesse al Duca Valentino, e      |      |
|                                           | 474  |
| Risolvè di riprender tutte le terre della |      |
| Chiesa. 510 e                             | •    |
| Prese possesso del Castel S. Angelo. »    |      |
| Ordinò l'arresto del Duca Valentino. »    | 572  |

| Giulio II É incoronato in Roma. col.      |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| pag                                       |             |
| Va solennemente a S. Giovanni Late-       |             |
| rano,                                     | 48          |
| Vuole impadronirsi di Perugia e Bo-       |             |
|                                           | 24 <b>2</b> |
| Domanda M. Antonio Colonna ai Fio-        |             |
| rentini »                                 | 243         |
| Suo viaggio per Perugia, 2                | 254         |
| Marcia a cavallo alla testa del suo eser- |             |
| cito, e di quanti soldati fosse com-      | ,           |
| posto.                                    | 258         |
| Sua intenzione intorno a Perugia. "       | 265         |
| Accoglie Gianpaolo Baglioni. "            | 272         |
|                                           | 273         |
|                                           | 280         |
|                                           | 296         |
| Suo viaggio per Bologna. "                | iri         |
|                                           | 317         |
|                                           | 326         |
| Vien sorpreso in Forlt dalla gotta. »     | `33n        |
| Sua gioia per aver ottenuto da' Fioren-   |             |
| tini M. Antonio Colonna.                  | 332         |
| Presente fattogli in Marradi a nome       |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 334         |
| Giugne in Imola.                          | 335         |
| É minacciato d'un Concilio. VIII.         | 24.         |
| Viene accagionato di voler ruinare la     | -           |
| Cristianità, e fornir di consumare        |             |
| l'Italia.                                 | 31          |
|                                           |             |

| G                                                                  | 271   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Giulie II. Corre pericolo di farsi creare                          |       |
| un Antipapa. ool. VIII pag<br>Gli vien levata l'obbedienza da Fran |       |
| cia.                                                               | 72    |
| Vien contr'esso intimato dal re di Fran                            |       |
| cia un Concilio a Torsi,                                           | 0.00  |
| Capitoli che contr'esso trattarvisi do                             | •     |
| veano.                                                             |       |
| Procede contro il Concilio contr'esse                              |       |
| stabilito in Pisa.                                                 | 99    |
| » Ne intima contro di esso uno in Ro                               |       |
| ma, il quale dal Concilio di Pisa                                  | 1     |
| vien dichiarato nullo, come non s                                  | i     |
| appartenendo ad esso il convocarlo.                                |       |
| Di quale e quanto male sia stato cagio                             |       |
|                                                                    | 352   |
| Non si curò giammai d'esser odiato                                 |       |
|                                                                    | 407   |
| GIUOCHI (i): erano proibiti negli eserciti                         | i     |
|                                                                    | . 480 |
| Non debbono permettersi negli eser                                 | •     |
| citi. IX                                                           | . 17  |
| GIURAMENTO (il): stimato da' Romani più                            |       |
| che le leggi.                                                      |       |
| Dei Romani; costretti da Scipione. »                               | ivi   |
| Spaventevole e ferece dei Sanniti.                                 | 83    |
| Dei Romani; su bastevole perchè alcun                              |       |
| re non fosse più in Roma.                                          |       |
| Fedelmente osservato dagli antichi; di                             | i     |
| qual vantaggio fosse ne' combatti-                                 |       |
|                                                                    | 426   |

| 272 G                           | -                      |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Giuramento</i> : dove , e pe | rchè si rispetti       |
| più che le leggi.               | vol. IX. pag. 3        |
| la un governo corrotto          |                        |
| quando è utile.                 | » 33                   |
| Giunati (i); qual sorta di i    | milizia fosse. IV. 319 |
| GIUSTO: uomo plebeo             |                        |
| principe di Volterra.           | 1. 287                 |
| Viene ucciso.                   | <b>»</b> 200           |
| GIUSTO LIPSIO; che di           | ca del Machia-         |
| velli.                          | m LXXXII               |
| GIUSTIFICAZIONE (la): pi        | resuppone sem-         |
| pre un errore, ovv              | ero un'opinione        |
| di esso.                        | 1X, 48                 |
| GIUSTINIANI ORSATTO             | ; mandato allo         |
| Sforza.                         | H. 68                  |
| Giustizia (la): per le leg      | gi derivò la co-       |
| guizione di essa.               | III. 22                |
| E il fondamento d'un            | a ben ordinata         |
| repubblica.                     | IV. 543                |
| Perchè ultima, dope ti          | atti gli Dei, ritor-   |
| nasse in cielo.                 | V. 25                  |
| È una virtù, mercè c            | ui guadagnansi i       |
| capitani l'affetto dei          | popoli. 1X. 13         |
| Quando debba ridursi            | verso i suoi prin-     |
| cipj.                           | » 2 <b>3</b>           |
| Quanto sia necessaria           | per ben reg-           |
| gere gli stati.                 | n 24                   |
| Debbe aver il suo deb           | ito. 👂 ivi             |
| Debbe favorirsi tanto,          | quanto abbor-          |
| rirei l'ingiustizia.            | , iri                  |

.

| •                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| '. <b>G</b>                                                                | 275         |
| GLORIA (la): si debbe cercar d'acquistarsi                                 | •           |
| da un principe; e qual sia la mi-                                          |             |
| gliore. vol. 111. pag.                                                     | 45 <b>9</b> |
| Quando debba tenersi in qualche conto                                      | ,           |
| pe' mali che aver possa o la città o                                       | ,           |
|                                                                            | 54g         |
| Non può acquistarsi giammai con la                                         |             |
| ·                                                                          | 564         |
| Può acquistarsi in qualunque azione.                                       | 507         |
| Maggiore a cui possano gli uomini aspi-                                    |             |
| rare; si è quella di riformar con leggi                                    | -0-         |
| ed istituti repubbliche e regni. IV.                                       | 105         |
| Quale stata sarebbe la maggiore che                                        | - C /       |
| Leon X avrebbe potuto ottenere. »                                          | 104         |
| Che i cieli non possono conceder mag-                                      |             |
| giore agli nomini, nè posson questi<br>desiderarla maggiore, si è il poter |             |
|                                                                            | 50          |
| GNEO GIULIO MENTO, console: per la                                         |             |
| dismione fra esso e Tito Quinzio                                           |             |
| Cincinnato, fermò le azieni di Ro-                                         |             |
|                                                                            | 189         |
| Niega al senato il crearsi un dittatore, »                                 | . •         |
| Cede poi al voler de' tribuni.                                             | ioš         |
| GNEO SULPIZIO; lodato pel suo modo                                         |             |
|                                                                            | 457         |
| _ 0 00                                                                     | 102         |
| Suo potere accresciuto.                                                    | 103         |
| E quasi che principe.                                                      | 200         |
| A vita: che avrebbe petuto faze in                                         |             |
| Machianelli vol. 1X 18                                                     |             |

•

| 274 G                                      |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Firenze, se fosse stato savio e tristo,    |              |
| o buono e debole. vol. IV. pag.            | 145          |
| GONZAGA: FILIPPO; principe mantovano,      | •            |
|                                            | 58           |
| FEDERIGO; marchese di mantova, as-         |              |
|                                            | 290          |
| In dissensione col marchese di Fer-        | J            |
|                                            | 293          |
|                                            | 318          |
| GONZAGA (da): GIO. FRANCESCO; capi-        |              |
|                                            | 24           |
| Passa al soldo del Visconti. » 51 e        | 43           |
| Tentato dai Veneziani.                     | 47           |
| Battuto dallo Sforza.                      | ` 5 <b>6</b> |
| Scacciato da Verona.                       | 61           |
| COTI: V. VISIGOTI.                         |              |
| Loro regno. I.                             | 9            |
| Invitati ad occupar l'Italia 9 e           | seg.         |
| Loro regno distrutto.                      |              |
| Sede del loro governo in Ravenna, "        | 122          |
| Essi e i Vandali distruggono l'impero      |              |
| occidentale, e perchè.                     | 271          |
| Furono la prima rovina dell'impero ro-     | •            |
|                                            | 75           |
| GOVERNATORI (i) del regno. di Francia;     | •            |
| quanti fossero, come pagati, e per         |              |
| quanto tempo fatti. »                      | 192          |
| Governi (i): bene istituiti; quali essetti | •            |
| producano. IX.                             | . 7          |
| Come possano mantenersi incorrotti. »      | 7            |

| G                                           | 275         |
|---------------------------------------------|-------------|
| Governi: A qual fine deliberino guerre,     |             |
| amicizie e paci. vol. IX. pag.              | 10          |
| Male ordinati; quali effetti producano. »   |             |
| Bene istituiti; come ed a qual fine pre-    |             |
| scrivano le leggi.                          | 22          |
| Quali siano i meglio regolati, e che        |             |
| hanno lunga vita.                           | 23          |
| Bene ordinati; quai sorta d'accuse deb-     |             |
| bano impedire. "                            | <b>2</b> 5  |
| Moderati e dolci, quai salutari effetti     |             |
| producano. 29 29 e                          | seg.        |
| Ben regolati; non mancano delle cose        | -           |
| necessarie al vivere "                      | . 31        |
| Governo (il): si divide in tre stati: Prin- |             |
| cipato, Ottimati, e Popolare; i quali       |             |
| convertonsi facilmente in Tirannide,        |             |
| Stato di pochi, e Licenzioso. III. 20 e     | seg.        |
| Di Roma ; giudicato migliore di quei        |             |
| di Sparta e di Venezia. »                   | 44          |
| Repubblicano; perchè fosse cagione che      |             |
| Roma non divenisse ingrata verso i          | •           |
|                                             | 127         |
| Migliore; se sia quello de' popoli, o pure  |             |
| quello de' principi.                        | 22 L        |
|                                             | 255         |
| Che cosa esso sia, e come debba trat-       |             |
|                                             | <b>3</b> 43 |
| Buono; induce altrui a sottomettersi        |             |
| 7 4.40.00.00.00                             | 388         |
| D'un principe e d'un privato; quanto        |             |
| sian fra loro disserenti, e come quello     |             |

•

| 276 | 5 G                                       |      |
|-----|-------------------------------------------|------|
| -,- | debba tenersi diversamente da que-        |      |
|     | sto. vol. III. pag.                       | 5-/  |
| Car | perno: Di Cosimo e Lorenzo De Me-         | 304  |
| UU  | dici, desiderato in Firenze. IV.          | . 10 |
| _   |                                           | 140  |
| 72  | Non era più conveniente dopo 60           | ,    |
|     |                                           | 147  |
| 3   | Posto fra il principato e la repubblica;  | _    |
| _   | - 1                                       | 150  |
| I   | Di Firenze; a quali e quanti pericoli e   |      |
|     | · fastidi fosse esposto.                  | •    |
|     | E come rimover si poteano. "              |      |
| I   | Di Lucca; degno di lode, e perchè. »      | 172  |
|     | Posto ad esame. "172 a                    | 176  |
| I   | Di Firenze; cangiato di repubblicano      | •    |
|     | in monarchico. VIII. 171 e                | 260  |
| I   |                                           | 404  |
|     | Corrotto; quai brutti effetti produce. IX |      |
| _   | a                                         | 35   |
| 1   | È sconvolto in ogni sua forma da' prin-   |      |
| _   | cipi tiranui.                             | 53   |
| 7   | De' principi tiranni ; divien tanto più   |      |
| •   | debele amente nià di amdellà essi         |      |
|     | debole, quanto più di crudeltà essi       | 5/   |
|     | p. 2000a.201                              | 54   |
|     | Di Roma; quanto disseriese quello setto   |      |
|     | buoni principi da quello sotto prin-      |      |
|     | cipi tıranni. » 57 e                      | seg. |
| CR  | RACCHI (i): per aver sostenuta la Legge   |      |

Agraria, furono cagione della rovina

Degni di lode più per la loro intenzione, che per la loro prudenza, »

HI. 149

della libertà di Roma.

Jersene a combattere.

| con altro mezzo che con la forza o con la fraude.  Acquistati per fortuna o per ambizione; tolgono, anzichè diano riputazione. 559 Nuovi; d'un nzove stato in Firenze, e quale il primo.  Vue Quale il secondo.  Come possa il terzo ordinarsi.  Come possa il |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| con la fraude. III. 290 Acquistati per fortuna o per ambizione; tolgono, anzichè diano riputazione. 559 Nuovi; d'un nzove stato in Firenze, e quale il primo. IV. 154 9 Quale il secondo. 156 9 Come possa il terzo ordinarsi. 158 D'avanzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. IX. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 9197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 952 Nemici del principe; qual male possano fargli. 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | guirsi da uomini di piccola fortuna     |     |
| Acquistati per fortuna o per ambizione; tolgono, anzichè diano riputazione. 559 Nuovi; d'un naove stato in Firenze, e quale il primo. IV. 154 9 Quale il secondo. 156 9 Come possa il terzo ordinarsi. 158 D'avauzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 159 297 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 18 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 159 252 Nemici del principe; qual male possano fargli. 150 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | con altro mezzo che con la ferza o      |     |
| Acquistati per fortuna o per ambizione; tolgono, anzichè diano riputazione. 559 Nuovi; d'un naove stato in Firenze, e quale il primo. IV. 154 9 Quale il secondo. 156 9 Come possa il terzo ordinarsi. 158 D'avauzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 159 297 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 18 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 159 252 Nemici del principe; qual male possano fargli. 150 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | con la fraude.                          | 290 |
| tolgono, anziche diano riputazione. 559 Nuovi; d'un naove stato in Firenze, e quale il primo. IV. 154  9 Quale il secondo. 158  9 Come possa il terzo ordinarsi. 158 D'avauzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, seuza rispetto di sangue. IX. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 2197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 252 Nemici del principe; qual male possano fargli. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acquistati per fortuna o per ambizione; | Ů,  |
| Nuovi; d'un naove stato in Firenze, e quale il primo. IV. 154  » Quale il secondo. » 156  » Come possa il terzo ordinarsi. » 158  D'avauzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. » 397  Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. IX. 45  GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195  GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue in- cumbenze. » 197  GRANDI (i): non desiderano che coman- dare, per opprimere il popolo. » 52  Nemici del principe; qual male pos- sano fargli. » 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 55g |
| quale il primo. IV. 154  " Quale il secondo. " 156  " Come possa il terzo ordinarsi. " 158  D'avanzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. " 397  Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. IX. 45  GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195  GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. " 197  GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. " 52  Nemici del principe; qual male possano fargli. " 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Ŭ   |
| <ul> <li>Quale il secondo.</li> <li>Come possa il terzo ordinarsi.</li> <li>D'avanzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo.</li> <li>Зота възвата възвата възвата възвата съп dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue.</li> <li>ТХ. 45</li> <li>GRAN МАЗТВО DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario.</li> <li>ПУ 195</li> <li>GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze.</li> <li>СВАМВІ (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo.</li> <li>Мето del principe; qual male possano fargli.</li> <li>53</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 154 |
| P Come possa il terzo ordinarai. 3 158 D'avanzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 3 397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 3 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 3 52 Nemici del principe; qual male possano fargli. 5 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 156 |
| D'avanzamento negli eserciti; quali siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. "397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. "197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. "52 Nemici del principe; qual male possano fargli. "53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 158 |
| siano, e come dall'infimo si pervenga al sommo. 397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 2197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 255 Nemici del principe; qual male possano fargli. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |     |
| al sommo. 3397 Essi, e le Dignità dovranno concedersi da principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Fran ia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 3197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 355 Nemici del principe; qual male possano fargli. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |     |
| Essi, e le Dignità dovranno concedersi da principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Francia; sua incumbenza e salario. 1V 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 2 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 2 52 Nemici del principe; qual male possano fargli. 2 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |     |
| da' principi a chi dotato sia di virtù, senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Francia; sua incumbenza e salario. 1V 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 2197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 255 Nemici del principe; qual male possano fargli. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Essi, e le Dignità dovranno concedersi  | •   |
| Senza rispetto di sangue. 1X. 45 GRAN MASTRO DI CASA del re di Francia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 2197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 25 Nemici del principe; qual male possano fargli. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |     |
| GRAN MASTRO DI CASA del re di Francia; sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 9197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 952 Nemici del principe; qual male possano fargli. 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |
| sua incumbenza e salario. IV 195 GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 9 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 9 52 Nemici del principe; qual male possano fargli. 9 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | •   |
| GRANDE SCUDIERE del suddetto; sue incumbenze. 9 197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 9 52 Nemici del principe; qual male possano fargli. 9 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | _   |
| cumbenze. 9197 GRANDI (i): non desiderano che comandare, per opprimere il popolo. 952 Nemici del principe; qual male possano fargli. 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | ,   |
| GRANDI (i): non desiderano che coman-<br>dare per opprimere il popolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the second of                       | 197 |
| dare per opprimere il popolo. 99 52  Nemici del principe; qual male possano fargli. 9 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GRANDI (i): non desiderano che coman-   |     |
| Nemici del principe; qual male pos-<br>sano fargli. , 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 52  |
| sano fargli. > 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |     |
| Debbono considerarsi in due modi, » iv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debbono considerarsi in due modi. »     | ivi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Debbono considerarsi in due modi, »     | ivi |

| 278            | G                                           |       |
|----------------|---------------------------------------------|-------|
| Grandi:        | Quali siano quelli ne' quali può            | ·     |
|                | incipe fidarsi, e quelli da' qual           |       |
|                | pe guardarsi. vol. IV. pag. 53              |       |
|                | nali vizi diventan preda de pic             |       |
| coli,          | •                                           |       |
| Perchè         | vengano battuti da' principi ti             | •     |
| rann           |                                             | , 52  |
| GRANVH         | LLE IACOPO; sconsiglia il re d              | i     |
|                |                                             | . 348 |
|                | DINE (la); de' principi, qual sia. I        | · · - |
|                | E (le); procedono dal soverchio             |       |
|                | der de' principi. IX                        |       |
|                | A (di) il duca: V. Orsini.                  | •     |
|                | (i) : lodati meno degli Egizi. III          | . 16  |
|                |                                             | 298   |
|                | crede che adoperassero gli scudi            |       |
|                | • •                                         | , ivi |
|                |                                             | 320   |
|                |                                             | 361   |
|                | ceroassero l'alloggiamento mi               | -     |
| litar          |                                             | 458   |
| Facean         | la guerra con pochi soldati                 | •     |
|                |                                             | 485   |
|                | dovettero volgersi alla disci-              | •     |
| plina          |                                             | ivi   |
| GRECIA         | (la): come divenisse soggetts               | •     |
| agl'l          | lafedeli.                                   | 72    |
|                | lò di repubbliche, e perciò d'uo-           |       |
| mini           | eccellentissimi.                            | 35 L  |
| <b>G</b> REGOF | RIO III, fu il primo pap <mark>a che</mark> | •     |
|                | venir in Italia i moderni Fran-             |       |
| cesi.          |                                             |       |
|                |                                             |       |

·

| _                                         |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Guardia del re di Francia: Sao tarno di   |             |
| servigio. vol. IV. pag.                   | 195         |
| GUARDIE (le) del campo; cosa siano, come  |             |
| si formino, e loro ufficio. • 474 a       | 477         |
| Guanucioni (le) del regno di Francia;     | _           |
|                                           | 193         |
| GUASCONI (i): sono i migliori soldati     | _           |
| , ,                                       | 180         |
| Han dato prova d'esser più ladri che      |             |
| non valenti uomini.                       | ivi         |
| Sono più abili a disender ed assaltar     |             |
| terre, che non a far campagne, e          |             |
| perchè.                                   | ivi         |
| GUELF1 (i): fazione famosa d'Italia;      |             |
| come avesse origine I.                    | 32          |
| Seguono le parti della Chiesa. »          | 45          |
| Loro travagli. »                          | 53          |
| Come confusi coi Ghibellini.              | <b>58</b>   |
| In Firense.                               | 87          |
| » Perchè ben veduti in questa città. »    | 91          |
| Loro vicende.                             | 92          |
| Fuggiti a Lucca. "                        | 93          |
| Favoriti dal papa. »                      | 94          |
| Come divenuti potenti in Firense. » 183 e | seg.        |
| GUERRA (la): da obe nasca, e suoi ef-     |             |
| fetti. III.                               | 147         |
|                                           | 264         |
| Per quali motivi si faccia. » ivi e       | 269         |
| De' principi e delle repubbliche; pro-    |             |
| viene da ambizione, ed essetti di         | _           |
| <b>⊕88</b> 8. , ≫                         | <b>2</b> 69 |
|                                           |             |

| Guerra: Di popoli che partonsi da'loro       |
|----------------------------------------------|
| luoghi, e vanno a stabilirsi negli al-       |
| trui, ed effetti di essa. vol. III. pag. 269 |
| Fra potenti; da che nasca. » 274             |
| Nata a caso; fra Romani e Sanniti, e         |
| fra' Romani e Cartaginesi. " ivi             |
| Fatta nascere espressamente; fra An-         |
| nibale e i Romani. "275                      |
| Può cominciarsi, ma non finirsi quando       |
| si vuole. > 276, e IX. 11                    |
| Si fa col ferro, e non coll'oro. III. 278    |
| Se sia meglio attirarsela ne' propri stati,  |
| ge sia megno attirarsera de propri siad,     |
| o portarla in quelli dell'inimico. » 284     |
| » Ragioni in favore dell'uno e dell'al-      |
| tro partito.                                 |
| Di maggior importanza pe' Romani; su         |
| quella ch'ebbero co' Latini. " 299           |
| Bene ordinata; fra Spagnuoli e Fran-         |
| cesi in Ravenna. " 304                       |
| Se col tempo si deciderà colle sole ar-      |
| tiglierie. > 306                             |
| » Si risponde di no. » 313                   |
| Quanto sia disserente quella che si fa       |
| per disendersi da quella che si sa per       |
| offendere. 307                               |
| Congiunta alla paura s è la cagione del-     |
|                                              |
| l'unione delle repubbliche. 359              |
| Aperta; è stata, men essa che le con-        |
| giure, la cagione che i più de prin-         |
| cipi abbian perduto e vita e stato, » 409    |
| E conceduto a pochi il farla, il che         |

| non é delle congiure, le quali pos-          |
|----------------------------------------------|
| sono farsi da tutti. vol. III. pag. 403      |
| Guerra: Mossa da molti contro uno; per-      |
| chè possa dai molti esser perduta, e         |
| dall'uno guadagnata. • 462                   |
| Debbe potersi far sempre, e perchè. » 480    |
| Macedonica; per esser giudicata perico-      |
| losa, venne commessa a Paolo Emi-            |
| lio. • 481                                   |
| Pericolosa; che sovrastò a Roma. » 524       |
| È meno gravosa a chi è libero, che           |
| non è la pace a chi è servo. " 572           |
| Non debbe fuggirsi, e perchè. IV. 18 e 22    |
| Di qual virtù ella sia. " 76                 |
| Disprezzata , sa perdere lo stato ; pro-     |
| fessata, lo fa acquistare. » ivi             |
| Si fa in due maniere; con le leggi, e        |
| con la forza. " 90                           |
| » Fatta con le leggi è proprio dell'no-      |
| mo; con la forza, lo è delle bestie. , ivi   |
| È giusta quella ch'è necessaria. » 135, e    |
| 1X 11                                        |
| Debbe misurarsi con le genti, con il         |
| danaro, con il governo e con la for-         |
| tuna. (V 230                                 |
| Non può usarsi per arte, e perchè. » 257     |
| Non può esercitarsi dagli nomini buoni,      |
| e perchè. » ivi e 258                        |
| Fa i ladri, che poi la Pace gl'impicca » 260 |
| A qual fine si faccia, e che abbisogni       |
| per farla. 270                               |
|                                              |

Quante ne sostennero i Romani, r ivi a 238

mano.

| Guerre: Corte e grosse; fatte dai Ro-     | •     |
|-------------------------------------------|-------|
| mani. vol. III. pag                       | . 265 |
| Tre pericolosissime avute dai Romani.     | 270   |
| Prime; si fecero co' soli cavalli.        |       |
| Maggiori e più lunghe; furono quelle      |       |
| fra gli Svizzeri e il duca d'Austria      | 327   |
| Presenti ; impoveriscono tanto chi vince  | . •   |
| quanto chi perde, e perchè. IV.           | . 444 |
| Fatte in Italia dal re Carlo in poi; non  |       |
| sono state valevoli a far buoni capi-     |       |
|                                           | 538   |
| GUGLIELMO, detto FERABAC, figlio di       | i     |
| Tancredi: assalta la Sicilia. 1           |       |
| Occupa la Puglia. • ivi e                 | .seg. |
| Privato dello stato. "                    | 35    |
| GUICCIARDINI (i); divisi fra loro di      |       |
|                                           | 312   |
| FRANCESCO; Si crede siasi valso dei       |       |
| Commentari del Machiavelli per tes-       |       |
|                                           | TXIA  |
| Scherza col Machiavelli sulla Legazione   |       |
| di questo ai frati Minori di Carpi, VIII. |       |
| 433, 438, 441 e                           |       |
| Luogotenente del papa all'esercito della  |       |
|                                           | 170   |
| Giovanni; commissario de' Fiorentini. I   | 303   |
| È accusato di corrusione per danari, »    | 307   |
| E richiesto dal capitano del pepolo. »    |       |
| E calunniato.                             |       |
| Jacopo; commissario de' Fiorentini. Il.   |       |
| •                                         | 326   |
|                                           |       |

## H

» 538

Perde Pisa e Pistoia.

GUISCARDO: V. ROBERTO.

Hois; presso i Francesi, ha lo stesso significato che il sì presso gl'Italiani. vol. V. pag. 8

livo; presso i Tedeschi, ha lo stesso significato che il sì presso gl'Italiani. vivi

## I

IDDIO: ebbe sempre particolar cura di Firenze. vul. 11. pag. 303

| 1.                                                                                | 287        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Iddio . » Qual accidente inopinato sece na-                                       |            |
| scere per salvaria dai perdere la sua                                             |            |
| libertà. vol. II. pog.<br>La di lui potenza era stimata dai Ro-                   | 303        |
| mani più che non quella degli uo-                                                 |            |
| mini.                                                                             | 66         |
| Per quali motivi politici debha ringra-                                           |            |
| ziarsi. 1X                                                                        | 9          |
| Per qual metivo debha in ispecie pregarsi,»                                       | 17         |
| 1FI; amante non corrisposto di Anassa-                                            | _          |
|                                                                                   | 517        |
|                                                                                   | 519        |
| IFICRATE Ateniese; dicoise una guardia                                            | F          |
| perchè dormiva, e che dicesse. IV.<br>Ignavia (l') de principi, e l'infedeltà dei | <b>322</b> |
| ministri, sono la rovina d'un im-                                                 |            |
| perio.                                                                            | 5o         |
| IGNOBILI (gl'); desiderano di non esser                                           | -          |
| dominati.                                                                         | 34         |
| IGNOMINIA (l') di ricomperarsi in su le                                           | ·          |
| guerre; commessa più volte da' Fio-                                               |            |
| rentini, Veneziani e Francesi : giam-                                             |            |
| mai da' Romani, sebben sossero una                                                |            |
| volta sul punto di commetterla an-                                                |            |
| ch'essi.                                                                          | 378        |
| ILARIONE (fra), dell'ordine de' frati Mi-                                         |            |
| nori, fu cagione che venisse al detto                                             |            |
| ordine in Carpi inviato in commis-                                                |            |
| sione il Machiavelli. VIII.                                                       |            |
| ILDOVALDO, re de' Goti; in Italia. I. ILLIRIA (l'): su detta dipoi dagli Sclavi   | 14         |
| Sclavonia: (ora Schiavonia)                                                       | 22         |
| Schavonia: (ora Schiavonia)                                                       | 2.         |

Quali danni riceva per non esser dai

suoi principi aiutato.

| 1                                        | 289   |
|------------------------------------------|-------|
| Imperatore: Non assecondate dalle sue    | •     |
| comunità nella sua passata in Italia.    | . IV. |
| <u> </u>                                 | 207   |
| Costretto a ceder Basilea agli Sviz-     |       |
| zeri. "> 298 e                           |       |
| Dieta che tenne a Costanza, e per-       |       |
| chè. » 207 e                             |       |
| Perchè chiedesse poca gente nella dieta  |       |
| di Costanza, pel passaggio che far       |       |
|                                          | 212   |
|                                          | 215   |
| Rendita che ritrae dal contado del Ti-   |       |
| , rolo s                                 | ivi   |
| Raduna un'altra dieta nella Svevia       | 216   |
| Fa tregua co' Veneziani.                 |       |
| Perchè l'impero gli mancasse del pro-    |       |
| messogli soccorso. 216 e                 |       |
| Che avrebbe dovuto avere perchè gli      |       |
| fosse riuscito ogni suo disegno in       | · .   |
|                                          | 217   |
| Sue entrate a quanto ascendessero.       |       |
| Qual ritratto d'esso facesse Pre Luca.   |       |
| La sua liberalità e facilità gli procac- |       |
| ciarono a un tempo laude e ro-           |       |
| vina. • ivi e                            |       |
| Perchè sosser tenuti savi que' che non   |       |
|                                          | 219   |
| Di che fosser cagione i suoi disordini.  |       |
| La sua liberalità quanto gli fosse dan-  |       |
| 200,                                     | , işi |
| Manhimalli end IV                        |       |

| i                                          | 201 |
|--------------------------------------------|-----|
| Imperatori romani: Sebben virtuosi, nondi- | ·   |
| meno o persero l'imperio, ovvero fa-       |     |
| rone spenti per congiure. vo'. IV pag.     | 99  |
| Che successero da Marco a Massumino »      | ĭvi |
| Qual difficoltà di più che gli altri prin- |     |
| cipi avessero nel mantenersi nell'im-      |     |
| pero.                                      | 100 |
| Perchè alcuni di essi rovinarono.          | ivi |
| Per nen rovinare, alcuni si volgeano       |     |
| a contentar i soldati e ad opprimer        |     |
| il popolo.                                 | ivi |
| Quali furono quelli ch'ebbero tristo       | •   |
| fine.                                      | 101 |
| Quali quelli subito spenti.                | 107 |
| Rovinarono per essersi attirato l'odio e   | ,   |
| il dispregio universale.                   | 108 |
| Quelli vissuti sommessi alle leggi, e      |     |
| come principi buoni, meritarono più        |     |
| laudi che non quelli che vissero al        |     |
| contrario. IX.                             |     |
| De' XXVI che n' ebbe Roma, XVI fu-         | ,   |
| rono ammaszati, e X morirono or-           |     |
| dinariamente.                              | 57  |
| IMPERIALI (gl') in qual opinione tenuti.   |     |
| VIII.                                      |     |
| IMPERO (l'): sia grande o piccolo, è dif-  |     |
| ficile a reggersi.                         |     |
| Per quali vie si acquisti, e come si       | •   |
|                                            | 325 |
| A cui volontari si sottomettono i po-      |     |
| poli, qual sia. 1X.                        |     |
| 4 4                                        | •   |

| 1                               |             |             |               |    |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 202                             | 1           |             |               |    |
| Impero : Grand                  | e; come     |             |               | ٠  |
|                                 |             | vol. IX.    |               | 15 |
| Rovina per                      |             |             |               | _  |
| per l'infed                     |             |             |               | 5ø |
| Romano; da<br>» Suo stato       |             |             |               | 7  |
| quinto.                         |             |             | •             | 9  |
| <ul> <li>Effetti pro</li> </ul> | dotti per   | la suà d    | istru-        | •  |
| zione.                          | •           |             | 11 e se       | g. |
| ∌ Se più ano                    | oliasse con | la virtà, c | con           | •  |
| la fortuna.                     | •           | •           | Ш. 23         | 35 |
| » Spense tuti                   | e le renul  | bliche.     | p 2           | 8  |
| » Incominciò                    |             |             |               | ,- |
| soldarono i                     |             | агрропоше   | IV.           | 15 |
| » Perchè si di                  |             | nai sarinas |               |    |
| • Qual fosse                    |             |             |               |    |
|                                 |             |             | .auto<br>7 20 | .7 |
| congiure e<br>D'Occidente;      |             |             |               | ,  |
|                                 |             |             |               | _  |
| D'Oriente; c                    |             |             |               | 22 |
| Di Manlio To                    |             |             |               |    |
| verbio per                      |             |             | 111. 49       | 99 |
| Prolungato;                     |             |             |               |    |
| cui si risc                     | ivesse la   | repubblica  |               | _  |
| mana.                           | _           |             | _ » 5¢        | 8  |
| Che primo                       | fa prorog   | ato, fa in  | Pub-          |    |
| blio Filone                     | , e perch   | <b>.</b> .  | » 5o          | 9  |
| D'Alemagna;                     | per qual c  | agione non  | ровяа         | -  |
| esser unito                     |             |             | 1₹. 20        | 6  |
| > Perchè non                    | prestò il   | promesso    | 800-          |    |
| corso all' in                   |             |             | <b>y</b> 21   | 6  |
| 22700 411 11                    | -pa         |             | -             |    |

ì

Debbe conoscersi la di loro qualità, e scegliorsi il men tristo. 1V. 120 Incononazione di Giulio II. VII. 13

Privata: debbesi dimenticare per amore

36

del ben pubblico.

| 29 | 6 1                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| lĸ | GIUSTIZIA (l'); debbe abborrirsi da un                             |     |
|    | ottimo principe. vol. 1X. pag.                                     | 24  |
| IN | ottimo principe. vol. 1X. pag. [GLESI (gl'): assaltano il regno di |     |
|    | Francia. III.                                                      | 379 |
|    | Perehè siano formidabili ai Francesi. IV.                          |     |
|    | Non sono disciplinati, e perchè.                                   | ivi |
|    | Quali siano le ragioni che pretendeano                             |     |
| _  | avere sul reame di Francia.                                        | 109 |
| In | GRATITUDINE (l'): praticata meno in                                |     |
| ٠  | Roma che non in Atene, e per-                                      | _   |
|    | ohè. 111.                                                          | 118 |
|    | Se sia maggiore nel popolo ovvero nel                              |     |
|    | principe, e da che nasca. » 120,                                   |     |
|    |                                                                    | 224 |
| •  |                                                                    | 121 |
|    | De Romani verso Scipione; da che                                   |     |
|    | provenuta. , 124 6                                                 | 219 |
|    | Com'evitar si possa da' principi verso i                           |     |
|    | loro capitani, e da' capitani per parte                            | 125 |
|    | de' loro principi. » Perché non fosse in Roma repubblica. »        |     |
|    | Si pratica da' confederati, allorchè te-                           | 127 |
|    |                                                                    | 223 |
| •  | Usata dagli Ateniesi verso Demetrio, e                             |     |
|    |                                                                    | 224 |
| ,  |                                                                    | ivi |
|    | Di Perennio, Plauziano e Seiano, che                               | ••• |
|    | congurarono contro a' loro impera-                                 |     |
| ٠. | tori, da' quali erano stati benefi-                                |     |
|    |                                                                    | 416 |
|    |                                                                    | 495 |
|    |                                                                    | =   |

| ī                                            | 297 |
|----------------------------------------------|-----|
| Ingratitudine: Di chi è figlia. vol. V. pag. |     |
|                                              | ivi |
| Inimicizia (l') del Papa; è assai nociva,    |     |
| e perchè. VIII.                              | 7   |
| Inimicizin (le): da che nascano.             | 147 |
| Tra il senato e la plebe, mantennero         |     |
|                                              | 150 |
| Fra i principi, le comunità dell'Alema-      |     |
| gna, e gli Svizaeri; non che fra             | . : |
| l'imperatore e i detti principi. IV.         | 205 |
|                                              | 324 |
| INNOCENZO VI; come rendette la ripu-         |     |
|                                              | 66  |
| INNOCENZO VIII: di carattere umano e         |     |
| quieto.                                      | 322 |
| Sostiene gli Aquilani contro il re di        |     |
| Napoli,                                      | 330 |
| Marita un suo figlio con la figlia di        | •   |
| Lorenzo de' Medici.                          | 333 |
| Innovazioni; le di loro memorie spen-        |     |
| gonsi nell'antichità e continuazione         |     |
| del dominio. 1V.                             | 11  |
| Inondazioni (le); spengono le memorie        | •   |
| de' tempi.                                   | 263 |
| Insolunza (l'): o per vittoria, o per falsa  |     |
| speranza di vittoria; è cagione del-         |     |
|                                              | 364 |
| De' Tribani di Roma; frenata da Ap-          |     |
| pio Glaudio.                                 | 46o |
| Interdetti: V. Censure.                      |     |
|                                              |     |
|                                              |     |
|                                              |     |
| •                                            |     |

| 20 <b>8</b> I                                   |  |
|-------------------------------------------------|--|
| INTERVALLO (l'); debb'esser grande dal-         |  |
| l'autorità del ministro a quella del            |  |
| principe. vol. 1X. pag. 47                      |  |
| INTUARSI: V. IMMIARSI.                          |  |
| Invenzione (l'): quanto sia necessaria in       |  |
| un capitano. IV. 532                            |  |
| Ancorche di poco momento, vien com-             |  |
| mendata. • ivi                                  |  |
| Inverno (l'): quanto sia contrario alla         |  |
| guerra. • 500                                   |  |
| Fu esso, e non gli Spagnuoli che rup-           |  |
| pero i Francesi in sul Garigliano. » ivi        |  |
| Fuggito da' Romani per far la guerra. » 501     |  |
| Invidia (l'): debbe spegnersi da un uo-         |  |
| mo saggio; e di che sia dessa ca-               |  |
| 6                                               |  |
| Commo de apropulación                           |  |
| Di alcuni uomini perversi; come si vinca. ~ 526 |  |
| 1.504.                                          |  |
| agione della morte d'infiniti uo- mini.         |  |
| Fu cagione della morte di frate Giro-           |  |
| lamo Savonarola e di Pier Sode-                 |  |
| rini. • 528                                     |  |
| Quanto sia fatale agli nomini di merto. V. 498  |  |
| ISPEZIONE (l') del Magistrato de Dieci di       |  |
| Firenze, qual fosse. VI. 169                    |  |
| ISTORIE (le): del Machiavelli; dove e           |  |
| quando scritte. VIII. 445                       |  |
| Debbono studiarsi da' principi, onde co-        |  |
| noscano ed imitino quei virtuosi, ed            |  |
| abborriscano i tiranni. IX. 56                  |  |

|                                            | 299         |
|--------------------------------------------|-------------|
| Istorie: Lo studio loro mostra ai principi |             |
| la via della gloria o del biasimo, e       |             |
| quella non meno della sicurezza o          |             |
| del timore. vol. 1X. pag.                  | 57          |
| ISTROMENTI (gl'): musici; che adopera-     | - /         |
| vano gli antichi ne' loro eserciti,        |             |
| quali fossero. IV. 349 e                   | 300         |
| Quan iossero. 17. 549 8                    | 293         |
| Co' quali si difendevano ed assaltavano    |             |
| le terre presso gli antichi, quali fos-    |             |
|                                            | 515         |
| y Quali siano quelli che si usano dai      |             |
| moderni. "                                 | i9 <b>i</b> |
| Istruzione; data al Machiavelli, per       |             |
| Roma. VII.                                 | 242         |
| ITALIA (l'): Suoi patimenti negli ulti-    |             |
| mi anni dell'impere romano. 1.             | 11          |
| Sue città che rovinarono e nacquero        |             |
| per l'irrazione de' Barbari.               | 12          |
| Spento il governo de' Goti, ritornò        | ••          |
| sotto quello de' Greci.                    | 17          |
| Occupata da' Longobardi.                   | iy <b>i</b> |
| De chi chhi: ninemti i manzini mi          | 146         |
| Da chi abbia ricevuti i maggiori suoi      | . 7         |
| mali, e la divisione.                      | 23          |
| Qual fosse il suo stato, dominando i       |             |
| Franchi.                                   | 27          |
| Sue calamità, poichè venne trasferito      |             |
| l'impero dalla Francia alla Germa-         |             |
| nia. ivi e                                 | seg.        |
| Suo stato al tempo degli Ottoni impe-      | -           |
| ratori. 20 e                               | seg.        |
| Scisma in essa per la creazione di tre     | 0           |
| Papi.                                      | 32          |
|                                            |             |
|                                            |             |

| 300 I                                      |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Italia: Suo stato al tempo di Federico II. |             |
| vol. 1, pag. 44 e                          | seg.        |
| Sue città come rendute libere e indi-      |             |
| pendenti dall'imperatore. • 51 e           | seg.        |
| In quali Signori divisa » 62 e             | seg.        |
| Soldati che vi erano in grido verso la     | •           |
| fine del secolo XIV.                       | 68          |
| Prima compagnia ch'ebbe di soldati         |             |
| italiani. »                                | 69          |
| Suo stato, e da quali principi dominata    | •           |
| nella fine del secolo XIV. »               | 75          |
| Perchè ebbe molte parti deserte.           | <b>8</b> 1  |
| Come si popolarono sotto i Romani.         |             |
| ivi e                                      | seg.        |
| Come renduta felice o misera.              | 2           |
| Guerre e paci avvenute al sorgere dei      |             |
| novelli imperi. »                          | 5           |
| Come si speguesse la sua virtù.            | ivi         |
| » Come venisse conturbata.                 | 4           |
| Divisa per le Sette, »                     | 5           |
| Cattivo modo che tenne in far la guer-     |             |
| ra nel xv secolo, e conseguenze fu-        |             |
| neste che le ne derivarono. " 84 e         | 90          |
| Perchè divenisse esposta a tante ro-       | v           |
|                                            | 198         |
|                                            | <b>2</b> 45 |
| Per gli esempi rei della corte di Ro-      | •           |
| ma, perdette ogni divozione. III.          | 73          |
| Perchè non sia unita in una sola re-       | •           |
| pubblica, o in un solo principato. »       | 74          |
| Per cagione di chi sia divenuta preda      | • •         |
| =                                          |             |

Chiesa, e di qualche repubblica.

iri

| 302 I                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Italia: Per le armi mercenarie su occupata                             | ı           |
| da Carlo, predata da Luigi, forzata                                    |             |
| da Ferrando, e vitoperata dagli Svis-                                  | ,           |
| zeri. vəl. İV. pag                                                     | 70          |
| È la sede di tutte le variazioni; ed è                                 | •           |
| quella che ad esse dà moto.                                            |             |
| Assomigliata ad una campagna priva                                     |             |
| d'argini e ripari, "                                                   |             |
| Per mancar di virtà, ha dovuto subir                                   |             |
| tante e tali variazioni.                                               |             |
| Ridotta più schiava degli Ebrei, più                                   |             |
| serva de Persiani, e più dispersa de-                                  |             |
|                                                                        | 134         |
| Attende chi sani le sue ferite, e la ri-                               |             |
| scatti dal dominio de' Barbari.                                        | ivi         |
| Disposizioni favorevoli che presenta per                               | . 7 =       |
|                                                                        | 135         |
| Perchè siasi spenta in lei la virtù mi-<br>litare.                     | 136         |
|                                                                        | 136         |
| Avrebber le sue membra gran virtù,<br>ove questa non mancasse ne' suoi |             |
| capi.                                                                  | ivi         |
| Dopo tanto tempo desidera che compa-                                   | w           |
|                                                                        | 138         |
| Per non esser unita, come al tempo                                     | 100         |
| de'Romani, non si sa temer dai                                         |             |
|                                                                        | 188         |
| È un paese disforme ai modi e costu-                                   |             |
|                                                                        | 23 <b>2</b> |
| Suoi popoli eccellentissimi quali sos-                                 |             |
|                                                                        | 351         |
|                                                                        |             |

| Italia: Se ha qualche poco di gagliardia, |    |
|-------------------------------------------|----|
| rapporto alla guerra, n'è debitrice       |    |
| agli Oltramontani. vol. IV. pag. 50       | 9  |
| Come le sue terre fossero debolmente      | ٠. |
| fortificate, prima della passata di       |    |
|                                           | vi |
| Sembra nata per risuscitar le cose        |    |
| morte. 9 54                               | Ĺ  |
| Divisa (circa la lingua) in cinque pro-   |    |
| vinee. V.                                 | 7  |
| Denominata da Dante con la particella     |    |
| affermativa st. "                         | 8  |
| Fra tutte le sue province, la lingua      |    |
| della Toscana, e, fra tutta la Tosca-     |    |
| na, quella di Firenze è la più atta       |    |
| a soriver in versi. " 2                   | 7  |
| Occupata dai Francesi nel 1494. y 42      |    |
| Poiche liberossi da Francesi, si rivolse  |    |
| contro a' Fiorentini. , 42                | 7  |
| Aggressa da' Francesi. y 43               | •  |
| Perchè era non produca gente fiera,       | •  |
| come già tempo la produceva. » 50         | 5  |
| È rovinata e serva per cagione del-       |    |
| l'ozio in che s'intorpidisce. » 50        | 6  |
| Fu prossima ad esser consumata per        |    |
| la guerra suscitata da Giulio II. VIII. 3 | 1. |
| » E ad esser divisa fra la Francia e      |    |
| l'impero.                                 | 3  |
| » E fra la Spagna. » 27                   |    |
| Qual obbligo abbia a Giulio II. » 35      |    |
| Perchè tre de' suoi stati vennero sac-    |    |
| cheggiati e guasti. 1X. 2                 | 9  |
| * DQ                                      |    |

304

1TALIANI (gl'): non sanno difendere le loro terré, e perché. vol. III. pag. 508

Per non aver avuto il furor naturale, nè la naturale riverenza verso i loro re, fu necessario si volgessero alla disciplina.

1V. 485

Appresero dai Siciliani a sorivere in versi.

V. 27

1

JERONE: V GERONE. JORDANO: V. GIORDANO. JUVENALE: V. GIOVENALE.

L

LACEDEMONI (i): posero la guardia della loro libertà in mano de' no-Ш. hili 35 Perchè usassero zufoli nel loro suono IV. 300 militare Come vincessero i Messeni. n 404 LADISLAO, re di Napoli; sue imprese, I. 256 LADRI (i); sono fatti dalla Guerra, e impiccati dalla Pace. IV. 260 LAGO ALBANO; crescipto, come interpretato, e di che fu cagione. LAMBERTI: famiglia fiorentina, le di cui case vengono consumate da un incendio. L 120

| Ĺ                                     | 305            |
|---------------------------------------|----------------|
| LAMPUGNANO GIOVAN ANDREA: priva       | ato            |
| dal Duca di Milano d'una sua p        |                |
| sessione. vol. II. p                  | ag. 249        |
| Congiura contro il detto Duca.        | <b>»</b> 250   |
| Sue parole ad una statua di s. Amb    | ro-            |
| gio.                                  | » 252          |
| Assale il Duca nella chiesa di S. S   | te-            |
| fano.                                 | » 254 °        |
| È ucciso.                             | » 255          |
| LANA: V. ARTE DELLA LANA.             |                |
| LANDO, d'Agobbio: chiamato a Firenze  | . I. 129       |
| Sue crudeltà.                         | » ivi          |
| Batte monete false.                   | <b>»</b> 150   |
| È scacciato di Firenze.               | » 13 <b>1</b>  |
| LANDO (di) Michele: capo di popolo.   | ₽ 222          |
| Suo discorso.                         | » iv <b>દે</b> |
| 🕏 nominato Genfaloniere .             | » 223          |
| Fa impicoare e squartare un tal Nute  | . ż ivi        |
| Forma di governo che diede a Firenz   |                |
| 🕏 privato de' suoi uffici dal popolo. | <b>»</b> 225   |
| Sua fermezza.                         | <b>»</b> 226   |
| Vince la moltitudine sollevata.       | » 22 <b>7</b>  |
| Trattato indegnamente.                | <b>»</b> 238   |
| LANFRANCHI BENEBETTO; uno de'         |                |
| mari di Pisa, congiurato contro       |                |
| struccio.                             | ll. 528        |
| LANT (di) monsignor; perchè bio       | 18i-           |
| masse le divisioni che ritrovò tra'   |                |
|                                       | U1. 518        |
| LANUVINI (i); dichiarati cittadini    |                |
| mani                                  | 11. 484        |
| Machiavelli, vol. IX. 20              |                |

m 237

tovi dagl'Imperiali.

LEGATI (i) romani; come religiosamente

trattati da Timasiteo, e perchè. III. 523

| 308 L                                   |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| LEGAZIONE di MACHIAVELLI: alla Contessa |              |
| Caterina Sforza. vol. VI. pag.          | 10           |
| Del medesimo, con Francesco della       |              |
| Casa, alla Corte di Francia. »          | _            |
|                                         | 238          |
| A Siena.                                | 466          |
| Alla Corte di Roma.                     | 469          |
| Alla Corte di Francia. VII.             | 74           |
| A Giovan Paolo Baglioni,                | ı65          |
| Al Marchese di Mantova.                 | 180          |
| A Siena.                                | 183          |
| Alla Corte di Roma.                     | 242          |
|                                         | 346          |
| ;                                       | 356          |
|                                         | 527          |
| Terza, alla Corte di Francia. VIII.     | 5            |
| Quarta, alla medesima Corte. "          | • • • •      |
| Al Capitolo de' Frati Minori a Carpi. 🗷 |              |
| A Venezia.                              | 164          |
| LEGGE AGRARIA (la): detta TERENTILLA    |              |
| dal tribuno Terentillo che ne fu        |              |
| l'inventore. III. 77 e                  |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 147          |
| Fu causa di perenne discordia in Ro-    |              |
| ma. vivi e                              |              |
| Come de lino, e poi surse di nuovo      | _            |
|                                         | 149          |
| Come fini.                              | 150          |
| Le contenzioni per essa nate, furono    |              |
| una cagione per cui si risolvesse la    |              |
| repubblica romana.                      | 5 <b>o</b> 8 |

| ${f L}$                                     | 309  |
|---------------------------------------------|------|
| LEGGE (la): fatta da'Veneziani, per ov-     | ·    |
| viare alle magistrature vacanti, qual       |      |
| fosse. vol. III. pag.                       | 190  |
| De' Discoli; fatta in Lucca, qual fosse IV. | 175  |
| LEGGI (le): debbono costringere a quelle    | •    |
| necessità alle quali non costringe il       |      |
| sito.                                       | 16   |
| Date in più volte a Roma.                   | 18   |
| Date ad un tratto da Licurgo agli Spar-     |      |
| tani.                                       | 19   |
| Conservate incorrotte dagli Spartani per    | _    |
| 800 anni.                                   | ivi  |
| Nuove; non si accettano che per ne-         |      |
| cessità. "                                  | 20   |
| Fecero venire in cognizione della Giu-      |      |
| stizia. "                                   | 22   |
| Date da Solone agli Ateniesi; perchè        |      |
| furono di cortissima durata.                | 25   |
| Fanno gli uomini buoni 329 e 31, e 12       | . 22 |
| Buone; nascono dai tunsulti. III.           | 3 L  |
| Stimate dai Romani al di sotto del giu-     |      |
| ramento. • 66, e IX.                        | 7    |
| Straordinarie; perchè siano accettate       |      |
| abnisogna ricorrere all'autorità di         |      |
| Dio, e perchè. III.                         | 68   |
| Non giovano ov' è corruzione.               | ე3   |
| Non bastano a frenar una general cor-       |      |
| ruzione                                     | 94   |
| Per mantenersi, abbisognan de' buoni        |      |
| costumi. "                                  | ivi  |

|   | 310 L                                         |
|---|-----------------------------------------------|
| • | Leggi: Fatte per uomini buoni, non servon     |
|   | più allorchè siano divenuti cattivi vol. III. |
|   | pag 95 e 97                                   |
|   | . Variano esse, non gli ordini d'uno          |
|   | stato.                                        |
|   | Retrovattive; sono perniciose. 151, e IX. 28  |
| • | Di Solone, prese a modello dai Romani         |
|   | per crear le loro. III. 160                   |
|   | Non debbono violarsi da alcuno, in            |
|   | ispecie poi da chi le ha fatte. 39 173, e     |
|   | 1X. 7                                         |
|   | Sono necessarie così in un principato,        |
|   | come in una repubblica. III. 221              |
|   | Di Licurgo; furono nocive a Sparta. > 252     |
|   | De'Regni; hanno bisogno di rinnovarsi         |
|   | e ridursi verso il loro principio. " 398      |
|   | Antiche; infrante da' principi, sono ca-      |
|   | gione ch'essi perdano il loro stato. » 408    |
|   | Di Moise; perche venisser osservate           |
|   | che cosa gli convenne oprare. » 527           |
|   | Sono temute dagli nomini ben ordina-          |
|   | ti, siano essi, o no, armati. IV. 291         |
|   | Non vagliono a frenar gli uomini ar-          |
|   | mati. 3 480                                   |
|   | Più o meno buone; sono cagione della          |
|   | maggior o minor durata d'una po-              |
|   | tenza. V. 470                                 |
|   | Deblono esse porre l'armi in mano ai          |
|   | soldati. IX. 17                               |
|   | Debbono poter più esse che non gli            |
|   | uomini.                                       |
|   |                                               |

| D D                                                                          | 311         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leggi: Quanto, e come, rendano sicuro                                        |             |
| uno stato. vol. 1X, pag.                                                     | 21          |
| Osservate; fanno schivar grandi er-                                          |             |
| rori.                                                                        | ivi         |
| La loro forza è atta a superar forti                                         |             |
| ostacoli.                                                                    | ivi         |
| Per mantenersi han bisogno di buoni                                          |             |
| costumi. "                                                                   | ivi         |
| Buone; producono buona educazione. »                                         | 22          |
| Debbon ordinarsi secondo il bene del                                         |             |
| pubblico, non secondo l'ambizione di                                         |             |
| pochi.                                                                       | ivi         |
| Quando non sian necessarie.                                                  | i9 <b>i</b> |
| Non debbon maochiar la fede impe-                                            |             |
| goata ne' patti pubblici.                                                    | เบร         |
| Non debbono riandar le cose passate,                                         | _           |
| ma bensi provvedere alle future.                                             | 23          |
| Nuove; trovate da chi sorga di nuovo,                                        |             |
| quanto gli procaccin d'onore. »                                              | ivi         |
| Quali sian quelle che formano uno stato                                      |             |
| felice.                                                                      | 24          |
| Nel riformarle quai riguardi debbano                                         | •           |
| aversi.                                                                      | ivi<br>iri  |
| Quali non saranno lodevoli.                                                  | 196         |
| Esse, non gli uomini, debbon distri-                                         |             |
| buire le imposte.                                                            | 27          |
| Buone, ma guaste dall'uso; non son di<br>valevole rimedio in un governo cor- |             |
| rotto.                                                                       | 34          |
| Non per pubblica, ma per privata uti-                                        | -4          |
| lità si fanno in un governo cor-                                             |             |
| entto                                                                        | ivi         |
| <b>FULLO.</b>                                                                | ***         |

|     | - |
|-----|---|
| - 3 | г |
| _   |   |

| 312 L                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Leggi: Come vengano ordinate in una                                           |      |
| città macchiata di corruzione. vol                                            |      |
| pag.                                                                          | 3    |
| Debbono esse comandar al principe,                                            |      |
| non questo ad esse.                                                           | 43   |
| Dello stato; vengono infrante da' prin-                                       |      |
| cipi tiranni.                                                                 | 5 L  |
| Antiche; e sotto le quali vissuto avean                                       |      |
| gli uomini lungo tempo, sono dai                                              |      |
| medesimi tiranni conculcate.                                                  | 5:   |
| Crudeli de principi tiranni, ond estor-                                       |      |
| quer danaro da' sudditi. »                                                    | 54   |
| LEGIONE (una): romana, messa a guar-                                          |      |
| dia de' Regini, li preda invece e gli                                         | •    |
|                                                                               | 332  |
| Cosa fosse presso i Romani. 1V.                                               |      |
| * Ed in qual modo venisse da loro di-                                         |      |
| visa. » 321 e                                                                 | 360  |
| LEGIONI due; da' Romani lasciate in Ca-                                       |      |
| pua, come si contennero, e cosa mac-                                          |      |
| , ,                                                                           | 33 L |
| Come riuscirono nella congiura da esse                                        |      |
| <del>-</del> _ <del>-</del> _ <del>-</del> .                                  | 441  |
| LEGISLATORE (un): che far dovrà perchè                                        | 44.  |
| i costumi buoni non si cangino in                                             |      |
| pessimi.                                                                      | 22   |
| Come potrà attirarsi dietro pericoli                                          | 22   |
| grandissimi.                                                                  | ivi  |
| 47                                                                            | ivi  |
| LEGISLATORI (i); debbono frenar gli ap-<br>petiti umani, e tor loro ogni spe- |      |
|                                                                               | .6.  |
| ranza di poter impunemente errare. III.                                       | 100  |

LETTERE (le); corrempone le armi.

И.

cipe.

| 314       | L                          |            |              |
|-----------|----------------------------|------------|--------------|
| Lettere : | in cifra, come si scri     | vano, e    |              |
| com       | e si possano nascondere    | nell' in-  |              |
| viar      | le. vol.                   | IV. pag.   | 522          |
| Molte     | del Machiavelli ; perch    | è più or   |              |
| non       | si rinvengano.             | VI.        | 235          |
| Famigl    | liari di Machiavelli; a v  | ari. VIII. | 238          |
|           |                            | а          | <b>5</b> 29  |
| LIBRAFA   | ATTA; terra presa da       | 'Fioren-   | •            |
| _ tini,   | 1                          | l. 420 e   | 454          |
| LIBERALI  | TA' (la): E la Dimestich   | hezza dei  |              |
| Rom       | ani verso i Capuani, fe    | cero che   |              |
| ques      | ti richiedesser quelli d   |            |              |
| tore.     |                            |            | 336          |
| Di Sp     | urio Melio, inverso la     | plebe di   |              |
| Kom.      | a in tempo di pace, qu     |            |              |
| -         | isse fatale.               |            | 519          |
| Di Kon    | na, in accettare stranier  | i, come    |              |
|           | se corretta da Fabio cer   |            |              |
|           | consista, e come usar si d | lebba. IV  | , 82         |
| Quando    | , e come praticata da C    | iesare e   |              |
| nam       | olti altri principi.       | ,          | 84           |
|           | e d'Alessandro.            | 99         | 85           |
|           | na sè stessa, e perchè.    | "          | ivi          |
| e odi     | un principe rapace, dis    |            |              |
|           |                            | 99         | i <b>v</b> i |
| F. es A   | fosse dannosa all'imper    | atore, 9   | 220          |
| Eanin     | la Miseria, come possa     | ne pro-    |              |
| cipi.     | e dalla Parsimonia d       | IX.        |              |
|           | giammai da legge alcun     |            | 27           |
| hite      | biasimata e dannata.       | ∝ hιαι•    | 3 <u>0</u>   |
| minds:    | MINIMUM O URMURIA,         | ***        | -y           |

di Gerone.

m 244

| 316 L                                      |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Libertà: Perchè più pregiata dagli anti-   |             |
| chi, che non da noi. vol. III. pag.        | 246         |
| Vantaggi notabili che arreca sopra la      | -           |
|                                            | 249         |
| Perduta dagli Ateniesi, per aver por-      | . •         |
|                                            | 285         |
| Perduta dai Romani, per le contenzioni     |             |
| della Legge Agraria, e per la pro-         | •           |
| lungazione degl' imperi.                   | 50 <b>8</b> |
| Da che provenga. IV.                       | <b>52</b>   |
| Mal usata; offende sè e gli altri. IX.     | 36          |
| Non si cerca dagli uomini, allorchè        |             |
| sono ben governati da'loro principi 💌      | 43          |
| LICENZA (la); da che provenga. IV.         | 52          |
| LICENZIOSO; è uno de' tre stati cattivi di |             |
| governo, il quale procede dal Po-          |             |
| polare. 111.                               |             |
| LICINIO: accusato a Traiano di parri-      |             |
|                                            | . 141       |
| Che gli dicesse Traiano, allorchè gli      |             |
| diede la prefettura de' soldati preto-     |             |
| rianī.                                     | ivi         |
| LICURGO: dà solo, e ad un tratto, le       |             |
| leggi agli Spartani. III,                  |             |
| Lodato per le sue leggi.                   | 25          |
| Fere con le sue leggi più eguaglianza      |             |
| di sostanze e meno di grado.               | J           |
| Le sue leggi furono rinnovate da Clec-     |             |
| mene. 22                                   | - 3         |
| Perchè le sue leggi venisser accettate,    |             |
| gli cenvenne ricoirere alla volontà        | 1           |
| di Dio.                                    | 68          |

| 518 L                                           |
|-------------------------------------------------|
| quella di Firenze è la più acconcia             |
| a scriver in versi. vol. V. pag. 27             |
| Lingua: Comune d'Italia, o Curiale, non         |
| si trova; nè debbe così dirsi quella            |
| che si scrive, bensì Fiorentina. " 28           |
| Fiorentina; non debbe accomunarsi con           |
| quella delle altre province d'Italia. » ivi     |
| LINGUE (le): la di loro variazione spe-         |
| gne le memorie de tempi. III. 261               |
| Sono fatte differenti dalla diversità della     |
|                                                 |
| Quando arricchiscano ed imbastardi-             |
|                                                 |
| Scano. y 14                                     |
| Non possono esser semplici, ma bensì            |
| miste con altre. 21                             |
| LIONI ROBERTO: gonfaloniere in Firenze. II, 216 |
| L tutto propenso a Piero De' Medici, » ivi      |
| LIPSIO: V. GIUSTO LIPSIO.                       |
| LISANDRO; ebbe l'incarico di distribuir         |
| la carne a que'medesimi soldati, i quali        |
| per esso ottenner vittorie e trofei. VIII. 438  |
| LIVIO: V. Tito Livio.                           |
| LIVORNO: soggetto a Firenze. I. 257             |
| Restituito ai Fiorentini. V. 427                |
| LOCRENSI (i); distrutti da un legato di         |
| Scipione, perchè da questo non ven-             |
| dicati. IV. 89                                  |
| Lone (la); si puè dar, senza carico, ad         |
| ogni uomo dopo morte, e perchè » 247            |
| LODOVICO: signor di Milano; V. SFOR-            |
| ZA LABORIGO                                     |

| 320 L                                    |            |
|------------------------------------------|------------|
| LONATO; castello del Marchese di Man=    |            |
| tova, ceduto ai Veneziani. vol. II. pag. | 8          |
| LONGINO; Esarca di Ravenna: accoglie     | ,-         |
| D 4 141 171                              | 19         |
| Come ingannato nella speranza di spo-    | 7          |
| <b>b</b>                                 | 20         |
| LONGOBARDI (i): dove abitassero. # 8, 1  |            |
| e se                                     |            |
|                                          | 5 ·        |
| Morto Clefi, crearono trenta Duchi per   |            |
| •                                        | 20         |
| Perchè non occuparono mai tutta l' I-    | <b>B</b> U |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | φi         |
|                                          | vi         |
|                                          | บเ<br>26   |
|                                          | ZU         |
| LOTTI BERNARDO; gonfaloniere in Fi-      |            |
| FEDZE. II. 2                             | LD         |
| LUCANI (i); essendo sbanditi, chiamano   |            |
| Alessandro d'Epiro alla conquista        |            |
| d'Italia , e perchè poi l'uccides-       | _          |
| sero. III. 3                             | 51         |
| LUCANI FRANCESCO; uno de'principi del    |            |
| geverno in Milano. II. 2                 | )2         |
| LUCARDESI; samiglia fiorentina, le di    |            |
| cui case vengono consumate da un         |            |
| incendio. L. 12                          | 20         |
| LUCCA: il di lei popolo ito a Firenze    |            |
| per acquietarla. » 11                    | 9          |
| . Dalla Signoria di Uguccione, passa a   | _          |
| quella di Castruccio. " 13               | Ļ          |
| Occupata da' soldati di Lodovico il Ba-  | _          |
| varo.                                    | l          |

| L .                                              | 32 L         |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Lucca: Offerta ai Fiorentini. vol. 1. pag.       | 14E          |
| Venduta ai Genovesi.                             | ivi          |
| Sotto la Signoria di Mastino della Scala. »      | 147          |
| Viene in poter de'Fiorentini, poi dei<br>Pisani. | 148          |
| Sue terre occupate da' Fiorentini, » 291 e       | •            |
|                                                  | 305          |
| Cerca soccorso al Visconti.                      | iv <b>ž</b>  |
|                                                  | 307          |
| Assalita da' Fiorentini. Il.                     | 25           |
| Difesa da uno de'suoi più antichi. »             | 26           |
| Fa la pace.                                      | 3 <b>6</b>   |
|                                                  | 329          |
|                                                  | 379          |
| Per qual cagione rovind. Ill.                    |              |
| In quante parti divisa; IV.                      | 166          |
| Supremo suo magistrato. "                        | i <b>uri</b> |
| Sua Signoria, suoi Consigli, ed altri            |              |
| uffici. v 166 a                                  | 17.2         |
| LUCCHESINI GIOVANNI LORENZO; le                  | -            |
| Sciocchezze da esso attribuite al Ma-            |              |
| chiavelli, come venissero a lui me-              |              |
|                                                  | KXI Y        |
| LUCILLA: sorella di Commodo, commette            | _            |
| a Quinstano l'ucciderlo, e che ne                |              |
|                                                  | 43 p         |
| LUCIO LENTULO, legato romano; per-               |              |
| chè acconsenti alle durissime condi-             |              |
|                                                  | 565          |
| EUCIO MINUZIO, consolo romano; co-               |              |
| Machiagelli, vol. IX. 24                         |              |

| 322                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| me deluse i nemici che gli contra-                                 |
| stavano il passo. vol. IV. pag. 454                                |
| LUCREZIA; fu cagione che i Tarquini                                |
| perdesser lo stato. III. 514                                       |
| LUCULLO, capitano de' Romani: con                                  |
| pochi fanti ruppe 150 mila cavalli di                              |
| Tigrane re d'Armenia. » 324, e IV. 308                             |
| Divenne buon capitano per aver un                                  |
| buono esercito. III. 470                                           |
| Come si contenne con i Macedoni che                                |
| volean abbandonarlo. 9 497                                         |
| LUIGI XI, re di Francia, in guerra con-                            |
| tro i propri Baroni. II. 195                                       |
| Fu il primo ad assoldar nel suo regno                              |
| gli Svizzeri. 1V. 74                                               |
|                                                                    |
| Come riducesse i suoi popoli ubbidien-<br>tissimi.                 |
|                                                                    |
| LUIGI XII, re di Francia, già duos di<br>Orleans. II. 421          |
|                                                                    |
| Sue divorzio, e titoli che prese. » 439 e 457                      |
| Approfittò delle tarde deliberazioni dei                           |
| Fiorentini. III. 298                                               |
| Perdette e riacquistò Geneva, ove edi-<br>ficò una fortezza. " 353 |
|                                                                    |
| Volle restituir Pisa a' Fjoreptini, e che<br>avvenne               |
| Come subito occupò e perdette Milano, IV. 13                       |
| Come nuovamente lo rioccupò e lo ri-                               |
| perdette. " iei                                                    |
| Messo in Italia dall'ambision de' Ve-                              |
|                                                                    |
|                                                                    |
| # E come male vi si contenne. " 20                                 |

| L                                         | 32   | 3          |
|-------------------------------------------|------|------------|
| Luigi XII: Fece sè debole, e grande la Ch | iesa | 3.         |
| vol. IV. pag.                             |      | Ģ          |
| Divise il regno di Napoli con il re di    |      |            |
| Spagna. "                                 | i    | γį         |
| Errori da esso fatti in Italia.           | 2    | ZÆ.        |
| Perchè perdette la Lombardia.             | 2    | 22         |
| Distolse Cesare Borgia dall'assaltar la   |      |            |
| Toscana.                                  | 3    | 8          |
| Scrive alli Signori Fiorentini. VI.       |      | 9          |
| Spedisce Monsignor di Corcon al cam-      | •    |            |
| po contro Pisa " 60                       |      | <b>j</b> 2 |
| Sdegnato contro la Signoria di Firenze.   | *    | 52         |
| Ascolta gli ambasciatori fiorentini.      |      | 89         |
| Cade da cavallo. "112 e                   |      | ıõ         |
| Gli divengono sospetti il Papa e il       |      |            |
| Duca di Milano.                           | 2:   | 24         |
| Pubblica un bando, per cui nessuno        |      |            |
| abbia a dipender da Roma per qual-        |      |            |
| siasi cagione. VIII 72                    |      | 80         |
| Fa intimar a Torsi un concilio contro     |      |            |
| Giulio II.                                |      | 85         |
| Acconsente ad alcune domande fattegl      |      |            |
| a nome della repubblica fiorentina        |      |            |
| sul concilio che tenersi doveva in        | ì    |            |
| Pisa contro Giulio II.                    |      | 20         |
| LUPACCI Tommaso; decapitato, per aver     |      |            |
| favorito Castruccio nella congiura in     | •    |            |
| tentata contro Firenze.                   | . 5  | 27         |
| Lussuria; una delle tre Ancelle che se    | -    |            |
| guirono un famoso personaggio nel         |      |            |
| l'altra vita. V                           | . 4  | 3 <b>8</b> |

| MACEDONI (i); come trattati da La-                   |      |
|------------------------------------------------------|------|
| cullo, sul punto che volcan abban-                   |      |
| donarlo. vol. IV. pag. 4                             | ስተ   |
| MACHIAVELLI: GIROLAMO; ucciso. Il. 1                 |      |
| Nicolò; sue opere commendate. I. xx                  |      |
| » Lodate da Gromwello, e biasimate                   | •••• |
|                                                      | ivi  |
| O                                                    |      |
| F                                                    |      |
| " Sfigurate dal Gentilleto.  "Manomesse dall'Osorio. |      |
|                                                      | XX   |
| " Lacerate negli scritti del Possevino. "            |      |
| * Mal interpretate dal Bozio. * xx                   | H    |
| » Impugnate dal Ribadeneira, dal Luc-                |      |
| chesini, dal Muti, e da Voltaire. » x                | (IV  |
| Come diseso, e giustificato da false ac-             |      |
| cuse intorno a'suoi libri.                           | X4   |
| In quale stima sosse il suo libro del                |      |
| Principe. "xx                                        | IX.  |
| Spiegate le sue intenzioni circa il detto            |      |
| libro. » xxx e s                                     | eg.  |
| Giudizio sui suoi Discorsi. * xi                     | III  |
| Varie commissioni onorifiche affidategli             |      |
| dai papi. ** xI                                      | 14   |
| Le sue opere vengono poste nell'Indice               |      |
| de'Libri proibiti. » xL                              | VIL. |
| * Si volevano espurgare. " x1                        | .IX  |
|                                                      | .1 W |
| _**                                                  | LX   |
| Sue Storie quando scritte.                           | 111  |

| Ju 528                                        |
|-----------------------------------------------|
| Machiavelli Nicolò: Suoi ritratti delle       |
| cose di Francia, ed altri scritti vol. I.     |
| pag. LX♥                                      |
| Sua vita di Castruccio. " ivi                 |
| Suoi libri dell'Arte della Guerra. " ivi      |
| Suoi Discorsi sopra Tito Livio; loro          |
| merito, e quando scritti. * LXX               |
| Quando scrisse il suo libro del Prin-         |
| cipe. ~ " ivi                                 |
| Merito delle sue Legazioni. » ivi             |
| Lodato a cielo da grandi acrittori. » LXXI    |
| Sua Mandragola; quando satta, e me-           |
| rito della medesima. 🧀 LXXV                   |
| Altre sue Commedie.                           |
| Suo stile. » LXXVI                            |
| Edizioni delle sue opere. » LXXVII            |
| Sua Vita. " by a cxviii                       |
| Suoi Testamenti. * cxix a cxxxii              |
| Suo Discorso sul modo di prender Pisa. H. 475 |
| Risposta pungente che diede al cardi-         |
| nal Roano. IV. 22                             |
| Esorta Lorenzo De' Medici a farsi capo        |
| alla liberazione d'Italia da' Barbari, » 133  |
| a ıőq                                         |
| Espone a Leon X come possa riformarsi         |
| Firenze, ed erigersi in repubbli-             |
| ca. 9 142 a 166                               |
| Incaricato da Clemente VII d'un Piano         |
| per fortificar Firenze. > 583                 |
| Inviato al Signor di Piombino. VI. 7          |
| » Alla contessa Caterina Sforza. » 10         |
|                                               |

| 526 <b>M</b>                             |            |
|------------------------------------------|------------|
| Machiavelli Nicolò: Al campo contro ai   |            |
| Pisani. vol. VI. pag.                    | 42         |
| » Alla Corte di Francia, insieme a Fran- | •          |
| <b>-</b>                                 | 6z         |
| Si querela con la Signoria di Firenze,   |            |
| per essere sprovvisto di danari. 81,     | 83         |
|                                          | 86         |
| » Con più assai di calore se ne que-     | 1          |
| rela                                     |            |
| Espone a Luigi XII l'oggetto della sua   |            |
| missione.                                | 89         |
| Si querela come sopra, ec. » 112, 1      |            |
| 131, 133, 173, 184, 299, 304, 4          | DI,        |
| 401, 406, 414, 425, 463 e                |            |
|                                          | 215        |
| •                                        | 223        |
| Sua Nota da esso apposta in fronte al    |            |
| Proto-ollo delle Lettere del magi-       | _          |
| 4                                        | 225        |
| Come, e perchè siansi perdute molte      | ~ ~        |
|                                          | 235        |
|                                          | 238        |
| Riceve 25 ducati d'oro, speditigli dalla | 1.0        |
|                                          | 428        |
|                                          | 466        |
|                                          | 469        |
| Diretto al cardinal Soderini. » 470 e    | seg.       |
| Riceve dalla Signoria di Firenze la Cre- | 105        |
| denziale per presentarsi a Giulio II. »  | 193<br>501 |
| production and the management            |            |
| Inviato alla Corte di Francia VII.       | 74         |

| ni e                                      | 32  | 7           |
|-------------------------------------------|-----|-------------|
| Machiavelli Nicolò: Spedito al Signor di  |     | •           |
| Piombino. vol. VII. pag.                  | 16  | 14          |
| , 0                                       | ı(  |             |
| A di lui consiglio si risolve la Signoria |     |             |
| di Firenze ad arruolare i suoi propri     |     |             |
|                                           | 2   | 33          |
| Fa leva d'uomini in varie parti del do-   |     |             |
| minio Fiorentino. 235 a                   | 2   | 41          |
|                                           |     |             |
| Invisto di nuovo al Signor di Piombino.   | 3   | 40          |
| " Ed a Siena.                             |     | 46          |
| Openio all imperatorei                    | -   | <b>56</b>   |
| Sollecita la Signoria di Firenze acciò    | _   |             |
| i provoga di cumulo:                      | _   | 65          |
| » Raccomandato pel medesimo oggetto       |     |             |
|                                           |     | 99          |
| Spedito in commissione per il Dominio.    |     |             |
| » Al campo contro Pisa. » 467 e           | - 1 |             |
|                                           |     | 79          |
| Tien discorso con un predicatore sulla    |     |             |
|                                           |     | 86          |
| Descrive l'assedio di Pisa. • 490 (       | 2   | 94          |
| <b></b>                                   |     | 27          |
| Sollecita nuovamente la Signoria di Fi    | • ' |             |
| renze per danaro.                         | , ! | i6 <b>4</b> |
| Inviato per la terza volta alla Corte d   | ĺ   |             |
| Francia. VIII                             |     | 5           |
| Si querela per esser in necessità di da   | •   |             |
| naro                                      | •   | 90          |
| Inviato in commissione pel Dominio fio    | -   |             |
|                                           | 9   | 93          |
| » Ed a Siena.                             | ))  | 94          |

| 328 M                                             |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Machiavelli Nicoli: Spedito al Signore di         |               |
| Monaco. vul. VIII. pag                            | . ດລົ         |
| Inviato per la quarta volta alla Corte di         | . J-          |
| Francia. 59                                       | 99            |
| Inviato a Pisa per il concilio. »                 | 123           |
|                                                   | 130           |
| Inviato a Pisa, ed altrove, ec.                   | 132           |
| » Al capitolo de' frati Minori a Carpi. »         | 152           |
| Divhivor dei Concali dell'Arte della lana         |               |
| d inviar da Carpi un buon predica-                |               |
|                                                   | 154           |
| Scherza col Guicciardini sul soggetto             |               |
| di questa Legazione. vivi e 433,                  |               |
| 441 e                                             | 443           |
| Riceve sul medesimo soggetto un'istru-            |               |
|                                                   | 155           |
| Scrive una curiosa lettera al cardinal            |               |
|                                                   | 158           |
| Inviato a Venezia dai Consoli dell'Arte           | <b>a</b> .    |
| della lana . 164 a                                | 107           |
| Spedito al campo della Lega sotto Cre-            |               |
|                                                   | 170           |
| » Al Guicciardini.                                | - / -         |
|                                                   | 183           |
| La di lui famiglia non cede a quella<br>de Pazzi. |               |
|                                                   | 239           |
| Riclama il possesso di Fagna, ricca               |               |
| Pieve, e jus patronato di sua fami-               |               |
| glia,                                             | i9 <b>i</b> - |
| Racconta del Savonarola e delle sue               | - 1           |
| prediche. "                                       | 241           |

a Gliene descrive la ricetta.

**a** 451

| 55• <b>M</b> .                                 |
|------------------------------------------------|
| Machiavelli Nicolò : Malignato dal Giovie      |
| quale incantatore. vol. VIII. pag. 451         |
| Posto nella classe degli Ammoniti. » 453       |
| È savorito dalla sorte.   • 455                |
| Utile ed amichevole consiglio che porge        |
| al Guicciardini, 9 461                         |
| Accenna di proseguire a scriver la sua         |
| Storia, per la quale ebbe un au-               |
| mento di soldo. 2464                           |
| Discorre sul mode di fortificar Firenze. » 484 |
| e seg.                                         |
| Suo detto latino sugli occupatori d'I-         |
| Salutari consigli che perge a Guido suo        |
| figlio. purge a culturation of 531             |
| MACCI; famiglia fiorentina, le di cui case     |
| vengono consumate da un incendio. L. 129       |
| MAESTA' (la): d'un principe, congiunta         |
| alla riverenza ch'esso inspira, fan sì         |
| che manchi l'animo ai congiurati nel-          |
| l'esecuzione della congiora. III. 429          |
| È necessaria ne' primi gradi della re-         |
| pubblica. IV. 153                              |
| E perchè non possa darsi a quei di             |
| Firenze.                                       |
| Come possa darsi al governo di Fi-             |
| renze.                                         |
| Non può star disgiunta da un capo di           |
| repubblica. " 172                              |
| Conceduta ai Consoli remani ed ai Si-          |
| gnori di Venezia. " 175                        |

IV. 482 un esercito. MALAVOLTI: FEDERICO; tiene in guar-1. 318 dia Cosinio De' Medici.

Sno discorso. » 319 A 304 GIOVANNI; difende Pesciga

| MALCONTENTI (i) d'un principe : come      |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| debbane contenersi. vol. III. pag.        | 40L       |
| Sempre e ovuaque ve ne sono. IV.          | -         |
| MALE (il): è così prossimo al bene, che   |           |
| sembra non poter l'uno star senza         |           |
| l'altro. III.                             | 553       |
| Debbe succedere al bene, e questo è       |           |
|                                           | 472       |
| Trovasi in que' lunghi ove non si os-     | •         |
| serva la religione. 1X.                   | 7         |
| Mall (i): debbon conoscersi da un buon    | •         |
| ministro allorchè sono lontani, e         |           |
| perchè.                                   | 48        |
| Quali sossero quelli sotto i quali gemeva |           |
| Roma pel governo de principi ti-          |           |
| rauni.                                    | <b>58</b> |
| Malignita' (la): non può giammai do-      |           |
| marsi dal tempo, nè placarsi coi          |           |
| doni. 111. 404 e                          | •         |
| Dispiace anche agl' inimici. IX.          | 12        |
| MAMERCO Dittatore: corregge l'errore      |           |
| commesso nella creazione de Cen-          |           |
|                                           | r86       |
| Privato del senato da Censori. "          | ioi       |
| Qual conto facesse d'uno stratagemma      |           |
| de' Fidenati, e detto di lui » 475 e      |           |
| MAMMALUCCHI: forza de loro ordini.        | !7        |
| Distrutti da Sali Gran Turco.             | ivi       |
| MANCINI (i): famiglia fiorentina; capi    |           |
| de' nobili. L                             | 168       |

Se fosse vissuto ne' tempi di Silla e Mario, avrebbe conseguito pur esso la tirannide: e se essi fosser vissuti

| ne' tempi di lui, sarebbero stati pur                          |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| essi spenti. vol. III. pag.                                    | 448         |
| Manlio Capitolino: Sarebbe stato un uomo                       |             |
| raro e memorabile in una città cor-                            |             |
|                                                                | 449         |
| Pria difeso dal popolo, e poi condan-                          | •           |
| mato a morte IV:                                               | 48o         |
| MANLIO TORQUATO: Fa giurar Marco                               | •           |
| Pomponio a levar un'accusa data al                             |             |
| di lui padre. III 66 e                                         | 540         |
| Nella guerra co' Latini uccise il proprio                      |             |
| figlio, e perché. » 300 e<br>Fu il primo vincitor de Latini. » | 498         |
| Fu il primo vincitor de' Latini. 🔻 🥦                           | 342         |
| Accoppiò a somma severità somma vir-                           |             |
|                                                                | 490         |
| Vien annoverato fra capitani eccel-                            |             |
|                                                                | 498         |
| Col praticar aspro contegno inverso i                          |             |
| suoi soldati, ottenne i medesimi ef-                           |             |
| fetti che Valezio col praticarlo dolce. »                      | ાંજ         |
| Il di lui imperio, per la sua asprezza                         | _           |
|                                                                | 499         |
| . Uocide un Francese. " ivi, e 550 e                           | 55 <b>3</b> |
| Perchè fu costretto a proceder aspra-                          |             |
| mente.                                                         | <b>499</b>  |
| Sue virtuose qualità, e suo detto mo-                          |             |
| deste. : »                                                     | ivi         |
| Con la sua asprezza mautenne la disci-                         | _           |
|                                                                | 501         |
| Sensato da T. Livio, per l'uncisione                           | _           |
| da esso commessa nel proprio figlio. 💆                         | 502         |

| Manlio Torquato: La di lui virtà fece ri-                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| portar la vittoria a' Romani contro i                                    |               |
| Latini, vol. III. pag.                                                   | 50 <b>3</b>   |
| Se fosse stato duce de'Latini, gli avreb-                                |               |
| be fatti vincitori de' Romani. »                                         | ivi           |
| Il di lui procedere è giovevale in una                                   |               |
| repubblica, e perchè.                                                    | i <b>oi</b>   |
| E dannoso in un principe, ed utile                                       | .,,           |
|                                                                          | 50 <b>5</b> - |
| Commendato per la sua filiale pietà.                                     |               |
| Rinnovò sovente le sue azioni rare e                                     | J4 L          |
| straordinarie, e quali esse furono.                                      | 5/3           |
| Fu detto Torquato, per aver telta una                                    | J4, <b>J</b>  |
| collana d'ore a quel Francese da esso                                    |               |
| spento.                                                                  | ioż           |
| Per quali azioni si rendette celebre per                                 |               |
| tutti i secoli.                                                          | ivi           |
|                                                                          | 100           |
| MANNELLI (i) ; famiglia fiorentina, della fazione de' Bianchi: ammoniti. | 113           |
|                                                                          | 113           |
| Manoscritto (il) del carteggio del Guic-                                 |               |
| oiardini col Machiavelli, perchè sia<br>imperfetto. VIII.                | 178           |
|                                                                          | 403           |
| MAOMETTO: paragonato a Davidde,                                          |               |
|                                                                          | 10t           |
|                                                                          | 304           |
|                                                                          | 30g           |
| MARCELLI: Antonio; aiuta a metter                                        | 20-           |
|                                                                          | 362           |
| Domenico; favorisce Piero De' Medioi. »                                  |               |
| Piero : provveditore Veneto. **                                          | 45 <b>9</b> : |

22

Machiavelli, vol. IX.

| MARCO CEDIZIO.; ammonito da un pro-       |     |
|-------------------------------------------|-----|
| digio della prossima venuta de' Fran-     |     |
| cesi in Roma. vol. III. pag.              | 212 |
| MARCO CRASSO; che rispondesse ad          | }   |
| uno che il ricercò del quando avrebbe     | 1   |
| mosso l'esercito.                         | 488 |
| MARCO DUELLIO, tribuno; fece un           | •   |
| editto il quale rassicurò tutta la no-    |     |
| biltà. III.                               | 175 |
| MARCO POMPONIO; costretto da Manlio       | •   |
| Torquato a levar un'accusa data al        |     |
| di lui padre. » 66 e                      | 54o |
| MARIANNE; desiderata da Erode, poichè     | •   |
|                                           | 217 |
| MARIGNOLLI GUERRANTE; uno de' Signori     | •   |
| di Firenze, abbandona il suo posto,       |     |
|                                           | 221 |
| MARIO: la di lui potenza fu cagione della |     |
| rovina di Roma. III.                      | 35  |
| Per aver lasciato il popolo corrotto, su  |     |
| cagione che Cesare il soggiogasse.        | 02  |
|                                           | 149 |
| Vince Tedeschi e Cimbri, che avean        | .,  |
|                                           | 271 |
| La sola di lui presenza potè atterrir un  | ••  |
|                                           | 429 |
| Per quali mezzi potè rinvenir soldati che |     |
| il seguissero contro al ben pubblico. »   | 510 |
| Saggio partito ch' ei prese nell' irru-   |     |
|                                           | 559 |
|                                           | /   |

Massima (la) non mai abbastanza detestata de' principi tiranni, si è che — Gli uomini debbonsi o vezzeggiare o spe-

1X. 53

gnere. -

| 540                 | M                        |      |
|---------------------|--------------------------|------|
|                     | imperatore: in Ita-      |      |
| lia.                | ral. 11. pag. 587 e s    | eg   |
| 8: ritira dalla Tor |                          |      |
| Qual fosse, e co    | ome si consigliasse e    | J    |
| contenesse.         | <b>17.</b> 1             | 124  |
| Delibera portarsi   | in Roma per sarsi in-    |      |
| coronare.           | ▼. /                     | 445  |
| Alibanilonato dalla | Lega, perde gli acqui-   |      |
| sti d'Italia.       | • 4                      | 448  |
| MASSIMINO, imper    | atore romano: perchè     |      |
| fosse a tutti c     | odiose e da tutti di-    |      |
| spregiate.          | <b>IV</b> . 1            | n of |
| Ucciso de' suoi so  |                          | 107  |
| Gli sa pernicioso   |                          | og   |
| MASSINISSA; capit   | tano di Scipione, spe-   |      |
| dito da questo      | ad eccupar alcuni ca-    |      |
| stelli d'Annibale   | e, ,                     | 519  |
|                     | del re di Francia;       |      |
|                     | e come pagati. 👂 1       | ւց5  |
|                     | ; lascia erede la Chiesa |      |
| di tutto il suo     | stato. J.                | 3    |
| MATO e SPENDIO      | ; ribelli de Cartagi-    |      |
|                     | leltà usasser onde di-   |      |
|                     | ldati da ogui speranza   |      |
| d'accordo.          | HI. 9                    | 536  |
| MATTIA; re d'Uag    | gheria , fatto capitano  |      |
|                     | oatro il Tarco II.       | 1 91 |
|                     | REA; spedito da Vene-    | _    |
| zia allo Sforza.    | •                        | 3    |
| MAUKUSI (i): po     | poli della Soria, te-    |      |

Tentano ritornare in Firenze coll'aiuto

ALAMANNO; a che fare stimolasse Gio-

VIII. 142 e 266

1. 276

posteriori.

vanni.

degli Spagnuoli, .» Ottengono il loro intento.

| Medici: Antonio; cons glia Veri a prem-  |       |
|------------------------------------------|-------|
| der il dominio della Repubblica 💌        | d. I. |
|                                          | 247   |
| E confinato insieme ad Alamanno.         | 25 L  |
| Ritorna in Firenze.                      | ivi   |
| AVERANDO; promotore della grandezza      |       |
| di Cosimo.                               | 309   |
| É "onfinato.                             | 320   |
| BERNARDETTO; commissario de' Fio-        | •     |
| rentini. II.                             | 6ι    |
| Onorato in Firenze.                      | 89    |
| Sua prudenza.                            | Hg    |
| Bernardo; commissario. »                 | 7Ğ    |
| Cosimo; figlio di Giovanni, desidera     | •     |
| innovazioni.                             | 277   |
|                                          | 285   |
| Divenue erede ed ampliatore de beni      |       |
|                                          | 28₹   |
|                                          | 308   |
| In pericole d'esser cacciato, e per-     |       |
| chè. "sio e                              | seg.  |
|                                          | 317   |
|                                          | 318   |
| Liberato della prigione, e confinato. »  | 310   |
| Suo detto.                               | 320   |
| Il suo ritorno in Firenze produce mu-    |       |
| tazioni nello stato.                     | · 9   |
| Inutile tentativo da esso fatto in Vene- |       |
|                                          | 35    |
| Inspira confidensa al governo. "         | 74    |
|                                          | 102   |
| 5 A *                                    |       |

|                                                       | 247 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Medici: Cosimo; Consiglio da esso dato a              |     |
| Santi Bentivoglio. vol. 11. pag.                      | 110 |
| Amico di Francesco Sforza. "                          | 138 |
| Sua risposta ai deputati veneti. ">>>                 | 145 |
|                                                       | 179 |
| Suo potere.                                           | 180 |
| one present                                           | 18r |
| E pregato ad assumer il governo dello                 |     |
| 55255                                                 | 182 |
| Sua morte, carattere e munificenze                    |     |
| 186 e                                                 |     |
|                                                       | 194 |
| Gladio ara pri international                          | 202 |
| Come ascendesse a gran riputazione. III.              | 135 |
| Sostenuto da Nicolò da Uzzano, è cac-                 | :   |
|                                                       | เบเ |
|                                                       | 136 |
| Perchè non doveva esser cacciato di                   |     |
| Firenze. "                                            | 132 |
| Fece pender lo stato ch'esso tenne più                |     |
| verso il principato che verso la repub-<br>blica. IV. | 144 |
|                                                       | 258 |
| Giovanni; capitano delle Bande Nere,                  | 200 |
| e padre del Gran Duca Cosimo I,                       |     |
| morto. VIII.                                          | 184 |
| Giovanni, di Bernardino; mandato a                    | 100 |
|                                                       | 148 |
| Ucciso.                                               | 150 |
| GIOVANNI di Bicci; come ottenne il su-                |     |
|                                                       | 261 |
| Realma madiannias                                     |     |

| 544 <b>M</b>                                |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Medici: Giovanni; Dissuade la guerra. voi   |             |
| pag.                                        |             |
|                                             | 271         |
| Consiglia di lasciar fermi gli ordini dello | 274         |
|                                             | 276         |
| Favorisce la legge aggravante i po-         | -,-         |
|                                             | 281         |
| Come cercò d'acquietar i cittadini. »       | 283         |
| Morendo, diede saggi ricordi ai figli. 15   |             |
|                                             | 286         |
| GIOVANNI, di Lorenzo; fatto Cardi-          | 200         |
|                                             | 340         |
| GIOVARNI; marito della Contessa d'I-        |             |
|                                             | 419         |
| GIULIANO, di Piero; quale speranza desse    |             |
|                                             | 229         |
|                                             | 231         |
| Si duole col fratello Lorenzo perchè        |             |
| <b>-</b>                                    | 260         |
|                                             | 260         |
| GIULIANO, di Lorenzo; perchè non prov-      | ~- <b>J</b> |
|                                             | 341         |
| Giulio, figlia naturale di Giuliano;        | -4-         |
| commendato assai. 276 e                     | seg.        |
| Essendo Cardinale, invia il Machiavelli     | 0.          |
| in Commissione al Capitolo de Frati         |             |
| Minori a Carpi. VIII.                       | 152         |
| Divenuto Papa, sotto il nome di Cle-        |             |
| mente VII.                                  | ivi         |

| Medici: Lorenzo, di Piero; quale speranza |            |
|-------------------------------------------|------------|
| desse di sè dopo la morte del padre.      |            |
| vol. 11. pag.                             | 229        |
| In trattato d'aver in moglie Glarice      | •          |
| degli Orsini. »                           | 203        |
| Suo valore ne' tornei.                    | 204        |
| Si unisce a Clarice spddetta.             | 225        |
|                                           | 23 L       |
| Consiglia l'impresa contro Volterra. »    | 241        |
|                                           | 243        |
| Fa che non si concedan onori ai Pazzi.    | •          |
| 25g e                                     | seg.       |
| Come ingannato dal condottiere del        |            |
|                                           | 263        |
|                                           | 269        |
| Cercato a morie da Bernardo Ban-          |            |
|                                           | 270        |
| Ridotto nelle sue case con molti ar-      | - /-       |
|                                           | 273        |
| Suo discorso per la guerra mossagli       | - ,-       |
|                                           | 277        |
| Si consiglia sul partito da prendera, o   | -//        |
| ·                                         | 296        |
| Oratore de Fiorentini al re di Napoli.»   |            |
| Festeggiato a Napoli.                     |            |
|                                           | ðe2        |
|                                           | 308        |
|                                           | <b>328</b> |
| Ammalato.                                 | 329        |
| Marita una sua figlinola col figlio d'In- |            |
| inaria dua sua ugunota doi nggo d. 10-    | 522        |

| 546 M                                                   |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Medici: Lorenzo, Prende Serezana                        | wol 11. p. 335 |
| Suo carattere, opere e fama.                            | •              |
| Da quale accidente venisse p                            |                |
| la di lui morte.                                        | III. 211       |
| Perchè non potato uccidere da                           | Antonio        |
| da Volterra.                                            | » 43 L         |
| Suoi versi, in conferma d'una                           | sentenza       |
| di T. Livio.                                            | <b>∍</b> 523   |
| Esortato dal Machiavelli a fa                           | тві Саро       |
| alla liberazione dell'Italia                            |                |
|                                                         | V. 133 a 139   |
| Commendato assai dal Machi                              | •              |
| una sua lettera.                                        | VIII. 282      |
| Piero, di Cosimo; non troppo                            |                |
| fetto al popolo.                                        | 11. 186        |
| Sua debolezza.                                          | » 19 <b>3</b>  |
| Tiene a consigliere Diotisalvi.                         | <b>»</b> 200   |
| Come tradito.                                           | • 20 L         |
| Come renduto sospetto.                                  | <b>9 20</b> 5  |
| Consiglia l'amicia a con lo Sfo                         | rza. » 205     |
| Insidiato nella vita da'suoi nei                        |                |
| Conosce i suoi nemici.                                  | <b>208</b>     |
| Il suo partito si riuforza.<br>Viene armato in Firenze. | » 210          |
| Suo discorso.                                           | 7 211          |
| Suo trionfo.                                            | » 214<br>» 216 |
| Saa risposta ad Acciainoli.                             | 9 218          |
| Feste da esso date per le noss                          |                |
| 28 0000 nate het 10 11029                               | e der w.       |

» 225

**227** 

n 22g

glio.

Muore,

Suo saggio discorse.

Г

|     |  | _ |
|-----|--|---|
|     |  | ľ |
| - 1 |  | E |

| 3/8 M                                     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| MELLINI ARTORIO; spedito in Luni-         |     |
| giana. vol. II. pag.                      | 363 |
| MEMBRO (il) principale d'un esercito:     | _   |
| qual sia presso d'ogni nazione. IV.       | 320 |
| E come chiamato dai Romani, come          |     |
| Ca Ofect e tra 1 ranges.                  | ipi |
| Memorie (le) de' tempi; si spengono per   |     |
| la variazione delle Sette e delle         |     |
|                                           | 261 |
| MENENNIO Marco, dittatore; calun-         |     |
| Diato, et assorto                         | 56  |
| MENNONE Rodio; con quale stratagem-       |     |
| ma potè vincer il nemico. IV.             | 496 |
| MENTO Guzo Giulio; si oppone al se-       |     |
| nato per la creazione d'un Dittatore,     | _   |
| ma cede poi al voler de Tribuni, III.     | 123 |
| MERCANTI fiorentini; derubati da un tal   | co  |
| Donati Veneziano. VIII. 164 e             | 108 |
| MERCATO-NUOVO in Firenze; è tutto con-    |     |
| Antimato de en incomo.                    | 120 |
| METELLO; qual modo tenesse di guer-       |     |
| reggiar contro Sertorio in Ispa-          |     |
| 50u.                                      | 419 |
| Sua risposta ad uno che il ricercava,     | /00 |
| cosa fatto avrebbe il di seguente. "      | 400 |
| Come oprò perchè Gingurta facesse         | /   |
| morire tutti i suoi consiglieri.          | 491 |
| MEZIO, re d'Alba: in qual modo con-       |     |
| venne con Tullo, si che un di loro        | 6   |
| avesse a rimaner signere dell'altro. III. | 100 |
| Non mantenne a Tullo il fatto ac-         |     |
| cordo, »                                  | 107 |

•

•

| Mezio: Fece male in metter a pericolo                      |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| tutta la sua fortuna e tutte le sue                        |       |
| forze. vol. III. pag.                                      | 107   |
| MICHELETTO; capitano de' Fiorentini, I.                    |       |
| Batte il Piccinino. II.                                    |       |
| Condottiero dei Veneziani.                                 | 1 25  |
| MICHELI, Nicolò; oratore veneziano al                      |       |
| ·                                                          | 441   |
| MILANESI (i); traditi dallo Sforza. IV.                    |       |
| MILANO: distrutta da Federico Barba-                       |       |
| rossa. 1.                                                  | 38    |
| Ristaurata dalle sue rovine.                               | 51    |
| Da chi signoreggiata. » 55 e                               | •     |
| Sua condizione alla morte di Filippo                       |       |
|                                                            | 115   |
|                                                            | 125   |
|                                                            | 124   |
| Contristata dal procedere dello Sforza.                    |       |
| Spedisce ambasciadori a Venezia.                           |       |
|                                                            | 137   |
| Non più atta al viver libero.                              |       |
| Tumultua pel principe che la governi. »                    |       |
| Riceve il conte Francesco Sforza per                       | 141   |
|                                                            | 1 43  |
|                                                            | 145   |
| Congiura infelicemente contro il duca<br>Galeazzo. « 240 e |       |
|                                                            |       |
| Perchè non possa divenir libera. III.                      | 92    |
| Il duca Francesco Sforza vi edifica una                    |       |
| fortezza, riuscita dannosa a'suoi                          | 35o   |
|                                                            | 200   |
| Che avrebbe dovuto fare per e rigersi                      | . 5 . |
| in repubblica. IV.                                         | 151   |

| Milizia (la): mercenaria ed ausiliare, è  |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| inutile; propria, è utile, vol. III. pag. | 33o         |
|                                           | 331         |
| » Non dipende dal principe cui serve,     |             |
| ma bensì da chi la manda.                 | 332         |
| " In caso di vittoria, suol predar tanto  |             |
| chi la conduce, quanto quel contro        |             |
| cui è condotta. »                         | ivi         |
| ⇒ È occasione opportunissima ad un        |             |
| principe o ad una repubblica per          |             |
| occupar i luoghi altrui.                  | 333         |
| Buona; è il fondamento di tutti gli       |             |
| stati. "                                  | 5 <b>33</b> |
| Come sia buona, e come e quando si        |             |
| eserciti. »                               | iợi         |
| Come debba esser fatta la buona, e        |             |
| 4                                         | 5 <b>52</b> |
| De nostri tempi; vituperata. » ivi, e     | 55 <b>3</b> |
| Mercenaria; posta in riputazione in       |             |
| Italia da Alberico da Como. IV.           | 69          |
| Assomigliata al tetto d'un superbo e      |             |
| reale palazzo.                            | 242         |
| la essa, più che in qualunque altr'or-    |             |
| dine delle città, si usò maggior dili-    |             |
| genza per mantener gli uomini fe-         |             |
| deli, pacifici e timorati di Dio, e per-  | _           |
| chè. » ivi, e 1X.                         | 16          |
| Perchè ora venga odiata e fuggita la      |             |
| conversazione di chi la esercita. 1V.     | 243         |
| Moderna; può ridursi agli antichi         |             |
| modi. 22                                  | ivi         |

| Milizia: Usata per arte; di quali disor- |
|------------------------------------------|
| dini sia cagione. vol IV. pag. 258       |
| Non sa presa per arte in Roma, se non    |
| se all'epoca de' Gracchi. 262            |
| Fu permesso l'usarla per arte da Otta-   |
| viano e Tiberio, e danni che ne de-      |
| rivarono. > 265                          |
| Inutile e virtuosa; qual sia, e conse-   |
| guenze d'entrambe. » 275                 |
| Propria; è la più utile. » 296           |
| Ben ordinata; quai beni arrechi, 289     |
| Quando debba pagarsi, e quando no. » ivi |
| D'uomini a cavallo; come dovrà esser     |
| provveduta. 294                          |
| » È meglio armata la moderna che         |
| non l'antica. » 308                      |
| De' Parti; contraria in tutto a quella   |
| de' Romani. 310                          |
| A qual fine si ordini, e con tanto       |
| studio. » 357                            |
| É la cosa la più facile, e insieme la    |
| più difficile da potersi ridurre nei     |
| modi antichi. 534                        |
| Milizir (le): non debbono mandarsi da    |
| un principe nuovo ne'suoi nuovi          |
| stati. v 15                              |
| Moderne; come dovrebber armarsi. > 307   |
| MtLONIO, pretore de' Lavini; che dicesse |
| circa la tardanza posta in soccorrer     |
| i Latini. 111. 298                       |
| MILZIADE; qual trionfo ottenne dall'in-  |
| gratitudine. V. 400                      |

| Minacce (le): non debbono usarsi pria    |          |
|------------------------------------------|----------|
| d'aver alcuna autorità. vol. III. pag. 1 | 71       |
| Verso il nemico; qual essetto produ-     |          |
| cano.                                    | 6.       |
| Osendon più i principi, e son cagione    | .02      |
|                                          |          |
| di più forti congiure, che non le of-    | <b>.</b> |
| fese. » 411 e 4                          | 127      |
| Miniera d'allume: V. Volterra.           |          |
| Ministri (i): sono buoni o cattivi, se-  |          |
| condo la prudenza del principe. IV. 1    | 2 £      |
| Quando si adoperino invano ond' in-      |          |
| gannar il loro principe. " 1             | 22       |
| Che pensano più a sè stessi che al       |          |
| principe; non saranno ad esso utili      |          |
|                                          | ivi      |
| Quando possano confidar nel prin-        |          |
|                                          | 125      |
| Ministro (il): debbe godere d'un'auto-   |          |
| rità subordinata a quella del prin-      |          |
| cipe.                                    | 47       |
| Come possa rendersi meraviglioso.        | ivi      |
| Dabba consideral and priming di coss     | .,,      |
| Debbe consigliar il suo principe di cose | iri      |
| utili, e senza riguardi.                 | 196      |
| Come contenersi dovrà nel consi-         |          |
| gliarlo.                                 | iri      |
| Debbe disender la sua opinione con le    |          |
| ragioni, ansichè con l'autorità o la     |          |
| forza.                                   | 48       |
| Come dovrà contenersi circa il preve-    |          |
| nire o riparare i mali. »                | ivi      |
| Dovrà proceder con animo, con solleci-   |          |
|                                          | ivi      |
|                                          |          |

| Non deve lasciar di far un'opera che sia d'utile certo allo stato:  Deve contenersi in mode che nen abbia giammai a giustificarsi.  Se vuol riprender altrui, non devé porger occasione d'esser egli ripreso.  A qual fine è mandate in una città.  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.  Mon deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perchè  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali eognizioni aver dovrà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>linistro</i> : Non deve shigattisto impresa |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Non deve lasciar di far un'opera che sia d'utile certe allo stato:  Deve contenersi in mode che nen abbia giammai a giustificarsi.  Se vuol riprender altrui, non devé porger occasione d'esser egli ripreso.  A qual fine è mandate in una città.  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.  Mon deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perchè  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alcuna, eve trattisi del pubblico              |              |
| sia d'utile certe alle state.  Deve contenersi in mode che nem abbia giammai a giustificarsi.  Se vuol riprender altrui, non devé porger occasione d'esser egli ripreso.  A qual fine è mandate in una città.  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed alle state.  Mon deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bene. val. IX pag.                             | 48           |
| Deve contenersi in mode che nen abbia giammai a giustificarsi.  Se vuol riprender altrui, non devé porgér occasione d'esser egli ripreso.  A qual fine è mandate in una città.  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.  Non deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali eognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non deve lasciar di far un'opera che           |              |
| Deve contenersi in mode che nen abbia giammai a giustificarsi.  Se vuol riprender altrui, non devé porgér occasione d'esser egli ripreso.  A qual fine è mandate in una città.  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.  Non deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali eognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sia d'utile certo allo stato:                  | ivi          |
| Se vuol riprender altrui, non devé porgér occasione d'esser egli ripreso.   A qual fine è mandate in una città.   Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.   Non deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.   Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.   Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.   Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche   Da quali errori guardarsi dovrà.   Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.   Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali eognizioni aver dovrà.   Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.   Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.   ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |              |
| Se vuol riprender altrui, non devé porgér occasione d'esser egli ripreso.   A qual fine è mandate in una città.   Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.   Non deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.   Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.   Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.   Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche   Da quali errori guardarsi dovrà.   Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.   Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali eognizioni aver dovrà.   Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.   Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.   ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bia giammai a giustificarsi.                   | ivi          |
| A qual fine è mandate in una città. » it  Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato. » i  Mon deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico. » it  Debb'esser alieno dalle rapine pubbli- che, ed aumentatore del ben co- mune. » i  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano. » i  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o  audaci, e perchè » i  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero. » i  Estero; di che qualità esser dovrà for- nito, e quali sognizioni aver dovrà. » i  titoli ed il sangue. » i  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza. » ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se vuol riprender altrui, non deve por-        | ·, î         |
| Deve pensar mene a sè , che al suo principe ed allo stato.  Mon deve ecomparsi a propria ntilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ger occasione d'esser egli ripreso.            | 49           |
| principe ed allo stato.  Mon deve ecomparsi a propria utilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà for nito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |
| Mon deve ecomparsi a propria ntilità, bensì a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovrà.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà for nito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 1            |
| Bensi a quella del pubblico.  Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovra.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovra fornito, e quali sognizioni aver dovra.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | principe ed allo stato. »                      | iv <b>i</b>  |
| Debb'esser alieno dalle rapine pubbliche, ed aumentatore del ben comune.  Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche audaci, e di gnavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà au titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |              |
| che, ed aumentatore del ben comune.  Debb'ovitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovra.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovra fornito, e quali sognizioni aver dovra.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bensì a quella del pubblico.                   | iųi          |
| mune.  Debb'ovitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano.  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovra.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovra for- nito, e quali sognizioni aver dovra.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Debb'esser alieno dalle rapine pubbli-         |              |
| Debb'evitar le gare fra'suoi colleghi, per i mali effetti che ne derivano. 5 Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | che, ed aumentatore del ben co-                | i            |
| per i mali effetti che ne derivano. 5  Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche 5  Da quali errori guardarsi dovra. 6  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero. 7  Estero; di che qualità esser dovra fornito, e quali sognizioni aver dovra. 7  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue. 7  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | taudo.                                         | i#i          |
| Debbe guardarsi dai partiti, o astuti o audaci, e perche i audaci, e audaci, e di gnavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà i audaci, e quali sognizioni averitari audaci | Debb'evitar le gare fra suoi colleghi,         | :            |
| audaci, e perche  Da quali errori guardarsi dovra.  Esso infedele, ed ignavo il principe, sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovra fornito, e quali sognizioni aver dovra.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |              |
| Da quali errori guardarsi dovră.  Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovră for- nito, e quali sognizioni aver dovră.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anziche ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |              |
| Esso infedele, ed ignavo il principe; sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | audaci, e perchè                               | ivi          |
| sono la cagione della rovina d'un impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtu più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da quali errori guardarsi dovra.               | i <b>ં જ</b> |
| impero.  Estero; di che qualità esser dovrà fornito, e quali sognizioni aver dovrà.  Debbe stimar la virtù più che non i titoli ed il sangue.  Debbe morire, anzichè ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esso insedele, ed ignavo il principe,          | _            |
| Estero; di che qualità esser dovrà for-<br>nito, e quali sognizioni aver dovrà. » i<br>Debbe stimar la virtù più che non i<br>titoli ed il sangue. » 5<br>Debbe morire, anzichè ricco di tesero,<br>di buona fama e di benevolenza. » ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |              |
| nito, e quali sognizioni aver dovrà. » il<br>Debbe stimar la virtu più che non i<br>titoli ed il sangue. » il<br>Debbe morire, anziche ricco di tesero,<br>di buona fama e di benevolenza. » il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | ાંળાં        |
| Debbe stimar la virtu più che non i<br>titoli ed il sangue. " 5<br>Debbe morire, anzichè ricco di tesero,<br>di buona fama e di benevolenza. " ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |              |
| titoli ed il sangue. " 5 Debbe morire, anziche ricco di tesero, di buona fama e di benevolenza. " ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | · ipi        |
| Debbe morire, anzichè ricco di tesero,<br>di buona fama e di benevolenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | _            |
| di buona fama e di benevolenza. 💌 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 51           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |
| Machiavelli, vol. IX. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | ıw           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Machiavelli, vol. IX. 25                       |              |

MODENA; città data al Marchese di Fer-

cato abbia.

rara.

IV. 81

11. 1/9

| MODESTI lacoro; uno de'capi di con-        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| giura. vol 11. pog.                        | 358 |
| Moni (i): e gli Ordini nuovi, è pericoloso |     |
| il trovarli. ill.                          | 9   |
| Quali fossero quelli di Roma.              | 20  |
| Antichi, debbono in qualche parte con-     |     |
| servarsi da chi voglia riformar lo         |     |
| stato d'una città.                         | 113 |
| Crudelissimi; praticati da chi voglia ri-  |     |
| formar uno stato.                          | 116 |
| Cattivi; diventan buoni in una repub-      |     |
| blica pon corrotta.                        | 124 |
| Che teune Roma repubblica, non la fe-      |     |
| cero esser ingrata verso de' suoi ca-      |     |
| pitani.                                    | 127 |
| Di Roma; la secero grande, e da imi-       | . • |
| tarsi i medesimi dalle altre repub-        | •   |
| bliche.                                    | 144 |
| Tenuti dal senato romano; perchè i         |     |
| tribuni con potestà consolare non          |     |
| si creassero d'nomini plebei.              | 184 |
| Trovati da Romolo; fecero mantener         |     |
| ai Romani l'acquistato imperio. »          | 236 |
| Tenuti dalle repubbliche, onde ampliare    |     |
| il loro imperio, furono tre; il terso      |     |
| però è inutile. " 253 a 255 e              | 259 |
| Tenuti dai Romani per ampliare il loro     | -   |
| imperio. » 257 e                           | 259 |
| Dei Toscani; migliori dopo quei dei        | •   |
| Romani, e vantaggi che ne deri-            |     |
|                                            | 257 |
|                                            | -   |

cui si conseguisce gloria e riputa-494 zione. Opposti; che tenne Scipione in Affriivi

ca, ed Annibale in Italia. Quali siano i migliori da imitarsi, o i rigidi ed aspri di Manlio Torquato, o i dolci ed umani di Valerio Cor-**499** vino.

ran meno.

Tenuti da Torquato e Valerio; perchè possan cadere in dispregio ed odio, e come ciò possa fuggirsi.

Quali sian quelli per cui preudono i cittadini maggior riputazione. > 520
Quali sian atti a spegner l'invidia. > 525

P Quali atti a vincerla.
Che sogliono tenersi per distoglier un popolo od un principe dal far un ac-

opinione nel popolo. 

Tenuti da' buoni capitani in addestrar
eserciti nuovi.

550

Diversi di guerreggiare che tenner Decio e Fabio, e qual d'essi è il migliore.

gliore. 2574
Sono fra loro diversi non solo quelli
d'una città all'altra, ma bensì quelli
d'una famiglia all'altra nella stessa

città. , 575 [ Che tenne il Duca Valentino per assicurarsi le cose future. 1V. 41

Non virtuosi; fanno acquistar imperio, non gloria.

| ,,,,                                      |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Modi: Quali siano quelli coi quali deb-   |             |
| bonsi considerare i grandi, 201. IV. p.   | 5 <b>5</b>  |
| Con cui si vive; quanto sian discosti     |             |
| da quelli con cui si dovrebbe vi-         |             |
| vere.                                     | 86          |
| Diversi; con cui si contengono i prin-    |             |
| cipi, per tener sicuramente il loro       |             |
|                                           | 109         |
| Militari; come cambiati dalla religione   | 109         |
|                                           | 353         |
| Orionado.                                 | 703         |
| Militari antichi; se sarebbero oggidi     |             |
| inutili o no, per motivo delle arti-      | 70/         |
| glierie. * 379 e                          | 994         |
| Antichi; possono usarsi anche a fronte    | 700         |
| a. no a. up.                              | 386         |
| Diversi; tenuti da diversi capitani, on-  |             |
| de animar i loro soldati alla pugna. 🕨    | 426         |
|                                           | 427         |
| Antichi di guerra ; sono spenti in tutto  |             |
| il mondo; nell'Italia poi sono af-        |             |
| fatto perduti.                            | 50 <b>9</b> |
| Quali sian quelli con cui tengonsi gli    |             |
| stati nuovi, e confermansi o man-         |             |
| tengonsi irresoluti gli animi dubbi.      |             |
| VIII.                                     | 30 E        |
| Diversi; come conducano ad un fine        |             |
| medesimo.                                 | 423         |
| Per cattivarsi l'ubbidienza de' soggetti, |             |
| quali siano. 1X.                          | 14          |
| Quali quelli onde ridurre i governi       | -           |
| verso i loro principj.                    | 23          |
| , L                                       |             |

| Modi: Cradelissimi e nemici d'ogai vivere,      |
|-------------------------------------------------|
| non solo cristiano, ma umano, che               |
| soglion praticare i principi tiranni. vol. 1X.  |
| pag. 54                                         |
| Fanno vivere i sudditi pieni d'indi-            |
|                                                 |
| gnazione, e rendono infelici e mal si-          |
| ouri i principi.                                |
| Mono (il): migliore de' tre per cui gli uo-     |
| mini salgono in riputazione presso              |
| il popolo, qual sia. · III. 542                 |
| Difettivo; con cui creavansi in Firenze         |
| la Signoria ed i Collegi , qual                 |
| fosse. IV. 153                                  |
| » Doveasi correggere.                           |
| # E come. " 154                                 |
| D'armarsi; degli antichi Romani. # 296 a 298    |
| » De' Greci. » 298                              |
| " Degli nomini a cavallo de' Romani. " 299      |
| » De' Romani moderni. » 300                     |
| » De' Tedeschi e Svizzeri. » ivi                |
| . » E qual sia il migliore, o il tedesco        |
| o l'antico romano. " 301                        |
|                                                 |
| Degli antichi Romani, migliore d'ogni           |
| -,000                                           |
| Con cui dovrebber armarsi le moderne            |
| milisie. 307                                    |
| Del governo degli Svizzeri. VIII. 404           |
| MOISE: si stabili in città conquistate. III. 15 |
| • 271                                           |
| Oceupata ch'ebbe la Soria, la deno-             |
| minh Cindon home                                |

| 5,70                                          |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Moise : che sar dovette perche si osser-      | •     |
| vassero le sue leggi ed i suoi or-            |       |
| dimi. vol. III. pag.                          | 527   |
| Pervenne al dominio per la sua virtù. IV.     | 30    |
| Inspirato, e degno di parlar con Dio.         | ivi   |
| Per quali cagioni potè disporre gl' Israe-    |       |
| liti a seguirlo. # 31 e                       | 154   |
| Perchè potè far osservar le sue costi-        | _     |
| tuzioni. »                                    | 33    |
| Molestia; qual fosse quella, che avean        |       |
| gli antichi capitani, e della quale           |       |
|                                               | 493   |
| MOLTITUDINE (la): sensa capo, è inu-          |       |
| tile. III.                                    | 1/7 L |
| Vien frenata dalla presenza d'un nome         |       |
| •                                             | 202   |
|                                               | 213   |
| Quanto sia da paventarsi, o no, al-           | _     |
|                                               | 214   |
| Concitata; debbe crearsi un capo che          |       |
|                                               | ivi   |
| E più savia e più costante d'un prin-         | _     |
|                                               | 215   |
| Opinione di T. Livio su d'essa.               | ivi   |
| Come per altro si deblie intendere.           | 248   |
| Popolare; è disutile per la guerra, e perohè. | 473   |
| Se sia meglio esser gevernata da chi          | 473   |
| sia pietoso e umano, ovvero crudele           |       |
|                                               | 489   |
| a seherner i i i m                            | . 409 |

| Moltitudine: Non debbe giammai prender 💎 🔧                    |
|---------------------------------------------------------------|
| l'armi senz'ordine e modo vol. III. pag. 528                  |
| Errante; veniva gastigata severamento                         |
| da' Remani. > 589                                             |
| » In ispecie colla decimazione. ».581                         |
| Quanto sia difficile rimoverla da una si-                     |
| nistra opinione. 1V. 425                                      |
| Non vincolata alle leggi , commette :                         |
| grandi errori. 1X. 21                                         |
| MONDO (il): è felice sotto un buon im-                        |
| perio. III. 63                                                |
| Sotto un cattivo imperio è infelicis-                         |
| simo.                                                         |
|                                                               |
| E stato sempre allo stesso modo. 231 Se sia stato eterno. 261 |
| ·                                                             |
| Allorchè sia ripieno di popolo, convien                       |
| che si spopoli, ed in qual modo. * 263                        |
| Anni di sua durata che gli dà Diodoro                         |
| Siculo, ivi                                                   |
| Tutte le sue cose hanno il termine della                      |
| loro vita. v 392                                              |
| Congiurò tutto contro la Francia. , 461                       |
| a stato più virtuoso dove sono stati più                      |
| Stati che han favorita la virtù. IV: 550                      |
| Messo sottosopra da Giulio II. VIII 407                       |
| Può acquistarsi da due continuate suc-                        |
| cessioni di principi virtuosi. IX. 42                         |
| Monera salse, battute in Firenze. 1. 130                      |
| MONFERRATO (di) il marchese; rotto                            |
| dal duca Sforza. II. 150                                      |

| 26° <b>M</b>                        |      |             |
|-------------------------------------|------|-------------|
| JU2                                 |      |             |
| MONTANO COLA; induce più giovani    | 771- |             |
| lanesi a scuoter il giogo della tir | # U- | -/-         |
| nide del duos Galeazzo. vol. 11. p  | ug.  | 249         |
| MONTE (dai): BENEDETTO d'Angelo; u  | 0    | 358         |
| de' capi di congiura                |      | 330         |
| CARLO: soccorre le fanterie fiorent |      | 7-2 -       |
| rifuggitesi in Buti.                |      | 379         |
| MONTEL PRIZES //www.                | me   |             |
| divenne Signore della Marca e d'    | Ur-  |             |
| Diuo, ·                             |      | seg.        |
| FEDERICO; occupa Urbino, e ne div   | 1611 | - 4 -       |
| Signore,                            |      | 112         |
| Capitano de' Fiorentini.            |      | 119         |
| Guerreggia contr' essi.             |      | 151         |
| Riceve danari dal re di Napoli.     |      | 173         |
| Capitano de' Fiorentini             | _    | 221         |
| Condottiere dell'impresa contro I   | 0ŀ.  |             |
| terra.                              |      | 242         |
| Serve al re di Napoli ed al l'apa.  |      | 245         |
| Governa Alfonso d'Aragona.          |      | 284         |
| Capitano del duca di Milauo.        | -    | 210         |
| Spedito da Fiorentini verso Cortona | , ,  | 405         |
| Condotto dai Veneziani.             |      | 417         |
| MONTEFIASCONE; terra messa a sa     | cco  |             |
| dal Duca Valentino.                 |      | 464         |
| MONTEPULCIANO: terra soggetta a     | Fi-  | _           |
| renze.                              |      | 257         |
| Si pone in libertà.                 |      | 353         |
| Scuopre una conglura.               | 39   | 35 <b>7</b> |
| MONTE SACRO; perchè ritiraronsi     | ia   |             |
| esso gli eserciti e la plebe di Ron | na,  |             |

-7

| e come questa ricuperasse l'antica sua        | •         |
|-----------------------------------------------|-----------|
| libertà. vol. 111. pag. 163 e                 | 171       |
| MONTESECCO (da) GIOVAN BATISTA:               | •         |
| condottiere del papa. Il.                     | 262       |
| Spedito con istruzioni per una congiura       |           |
|                                               | 263       |
| Decapitato. "                                 | 276       |
| MONTONE (da): V. Braccio.                     | •         |
| MONTORIO (di) il Conte; satto prigione        | •         |
|                                               | 33o       |
| Morbi (i); perniciosi, o no, ad uno           |           |
| stato, quali siano e come correg-             |           |
|                                               | 58 L      |
| MORELLI LORENZO; spedito a Serezana. II.      | 374       |
| MOROZZO MATTEO; perchè fatto morir            | •         |
|                                               | 160       |
| MORTE (la): di Gio. De' Medici, capitano      |           |
| delle Bande Nere. VIII                        | 180       |
| Di Lorenzo De' Medici, da qual acci-          |           |
|                                               | 211       |
|                                               | 40        |
| MORTI (le); spesse e continue, ordinate       |           |
| da' principi tiranni, impoverincono e         | •         |
| consumano le città.                           | <b>53</b> |
| Mosto bollente; sua proprietà qual sia. VIII. | 365       |
| MOTIVI politici, per cui debbesi ringra-      |           |
| ziar Iddio. 1X.                               | 9         |
| Motori (i) delle parti, soglion adonestare    |           |
| con pietosi vocaboli la loro intenzione       |           |
| ed il loro fine.                              | 34        |
|                                               |           |

111. 444 sensa. » Che accade per violenza, è perico-

losissima, e perchè. ivi » Che accade per comune consenso, è meno pericolosa. ivi

MUTI GIROLAMO MARIA; sua opera contro il Machiavelli. I. XXIV

|                                       | 900 |
|---------------------------------------|-----|
| MUTOLO (del) Alvonso; qual frode      |     |
| useuse a danno de Fiorentini, ai      |     |
| quali promesso avea dar in mano       |     |
| Pisa. vol. 111. pag. 579, e VII 485 e | 489 |
| MUZIANO; come tratto Antonio Prime,   |     |
| vincitor di Vitellio. III.            |     |
| MUZIO SCEVOLA; avendo errato in uc-   |     |
| cider Porsenna, si arse la mano, e    |     |
| qual premio n'ebbe. »                 | 112 |
|                                       |     |

## N

| •                                  |           |      |
|------------------------------------|-----------|------|
| ${f N}$ (BIDE), principo spartano: | vitape-   | :    |
| rato. vol.                         | III. pag. | 61   |
| Come si governò per assicurar      |           |      |
| dominio.                           |           | 166  |
|                                    | y 422 €   | 430  |
| Come si giovasse del favor         |           |      |
| polo.                              | IV. 54    |      |
| Per trattener i Romani, appiccò    |           |      |
| a parte della sua terra.           |           | 45 L |
| Cattivo principe, indegno d'es     |           | ,    |
| principi imitato.                  | · 1X.     | 56   |
| NALDO (di) Dionigi : soldato da'   |           | •    |
| tini.                              |           | 415  |
| Difende il borgo di Marradi.       |           | 453  |
| Vedi anche Bersighella.            | "         | 400  |
| NAPOLEONE : V. FRANZESI.           |           |      |
| NAPOLI: come si stabilisse il      |           | •    |
|                                    | 1. 33 e   | ter  |
| gno.<br>Cambia sovrani.            | J C       | 35   |
| CAMBIA BUYISHI                     | •         | "    |

| Napoli: Dai Normandi passa ai Tedeschi  | . e. I      |
|-----------------------------------------|-------------|
| pag                                     | z. 42       |
| Perchè i suoi monarchi s'intitolino R   | e           |
| di Gerusalemme.                         | » 41        |
| Vicende de'auoi re. 9 67, 73            | e seg       |
| Quali province comprendesse sotto l     |             |
| regioa Giovanna II.                     | <b>,</b> 7€ |
| Favorisce Rinieri d'Angiò.              | l. 12       |
|                                         | o ivi       |
| Perchè non possa divenir libero, Ill    | l. ga       |
| Perchè non temè di rovinare, seguend    | o Č         |
|                                         | 224         |
| NAROI: samiglia fiorentina, come ro     | •           |
|                                         | l. 23 L     |
| Bernardo; animoso.                      | , ivi       |
| Disegna di tentar un colpo , facendo    | )           |
|                                         | 232         |
|                                         | 233         |
| 🕏 preso.                                | 236         |
| GEROZZO; Ghibellino, ed uno de' fuo     | -           |
| rusciti fiorentini.                     | 516         |
| SILVESTRO; esiliato, e dichiarato ri-   |             |
| belle.                                  | 231         |
| MARSETE: eunuco, spedito in Italia da   | ı           |
| Giustiniano. 1                          |             |
| Rompe ed uccide Totila.                 | เขเ         |
| Invita Alboino a venir in Italia,       | 17          |
| NASI: ALESSANDRO; ambasciatore in Fran  | . '         |
| cia: perchè acquistolsi grand'onore. IV |             |
| BERNARDO; spedito ad Arezzo. II         |             |
| Partesi d'Arczzo, e va verso Civitella  |             |

| Necessità: Quanto apprezzata dagli antichi capitani.  Debbe togliersi ai nemioi, e tarta passar ne' propri soldati.  Come appellata da T. Livio.  Di difendersi; come tolta da Camillo ai Vejenti.  Che spinge gli nomini ad abbidire, è l'annere o il timore.  Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti nomini.  Perchè non potesser vincerla Girolamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  e 427  Li miglior mezzo a render ostinati i soldati.  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione altrui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tuchi capitani.  Debbe togliersi ai nemici, e tarla passar ne' propri soldati.  Come appellata da T. Livio.  Di difendersi; come tolta da Camillo ai Vejenti.  Che spinge gli nomini ad ubbidire, è l'anere o il timore.  Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti nomini.  Perchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  e 427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                              |
| Debbe togliersi ai nemici, e tarla passar ne' propri soldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sar ne' propri soldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Come appellata da T. Livio. 3468.  Di difendersi; come tolta da Camillo ai Vejenti. 5172.  Che spinge gli nomini ad ubbidire, è l'anere o il timore. 495.  Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti nomini. 527.  Perchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini. 3172.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418 427.  È il miglior mezzo a render ostinati i soldati. 427.  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. 3172.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile. VIII. 234.  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                        |
| Di disendersi; come tolta da Camillo ai Vejenti.  Che spinge gli nomini ad ubbidire, è l'amere o il timore.  Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti nomini.  Serchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  427  il miglior mezzo a render ostinati i soldati.  427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                     |
| che spinge gli uomini ad ubbidire, è l'amere o il timore. 495 Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti uomini. 527 Perchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini. 2627 Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418 e 427 È il miglior mezzo a render ostinati i soldati. 427 La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. 262 Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile. VIII. 234 Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                            |
| Che spinge gli uomini ad ubbidire, è l'amere o il timore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l'annere o il timore.  Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti uomini.  Perchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  e 427  È il miglior mezzo a render ostinati i soldati.  427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                           |
| Qual sia quella per cui fannosi morire infiniti uomini.  Perchè non potesser vincerla Girelamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  e 427  il miglior mezzo a render ostinati i soldati.  427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| infiniti uomini.  Perchè non potesser vincerla Girolamo Savonarola e Piero Soderini.  Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418  e 427  È il miglior mezzo a render ostinati i soldati.  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perchè non potesser vincerla Girolamo Savonarola e Piero Soderini. "isi Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418 e 427  È il miglior mezzo a render ostinati i soldati. "427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. "isi Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile. VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Savonarola e Piero Soderini. "ivi Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418 e 427  È il miglior mezzo a render ostinati i soldati. "427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. "ivi Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile. VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ne' combattimenti; da che nasca. IV. 418 e 427 È il miglior mezzo a render ostinati i soldati. 427 La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. 262 Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile. VIII. 234 Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E il miglior mezzo a render ostinati i soldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| t il miglior mezzo a render ostinati i soldati. 427  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire. 2002  Se si agginnga alla virtù, questa cresce di modo che si rende insuperabile. VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| soldati.  La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile.  VIII. 234  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La più forte; è quella che costringe a vincere o morire.  Se si agginnga alla virtù, questa cre- sce di modo che si rende insupera- bile.  VIII. 234.  Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vincere o morire. " ivi<br>Se si agginnga alla virtù, questa cre-<br>sce di modo che si rende insupera-<br>bile. VIII. 234<br>Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sce di modo che si rende insupera-<br>bile. VIII. 234.<br>Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sce di modo che si rende insupera-<br>bile. VIII. 234.<br>Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bile. VIII. 234 Fa rimetter i principi savi a disorezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dell' esercizio; fa che gli nomini ad esso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vengano affezionati; IX. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NEGROPONTE; espugnato dal Turco. II. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NELEMATO; come congiurasse felice-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mente contro Aristotimo, tiranno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d' Epiro. 111. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ' N                                                                                  | 36A                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| NEMICI (i): di Roma; la fecero più gran-                                             | - <b>J</b>          |
| de. vol. III. pag.                                                                   | 144                 |
| Vinti da' Romani, venivano condannati                                                | •                   |
|                                                                                      | 265                 |
| Nuovi; come dovranno sperimentarsi da                                                |                     |
|                                                                                      | 554                 |
| Non si soggiogano con lo splendor delle                                              |                     |
| gemme e dell'oro, ma sibben con la                                                   |                     |
|                                                                                      | 316                 |
| Ridurli alla disperazione non fu mai                                                 |                     |
|                                                                                      | 16                  |
| NEMICO (il): maggiore che abbiano i prin-                                            |                     |
| cipi, si è la congiura, e perchè. Ill.                                               | 442                 |
| Che vegga poterti superar con la fa-                                                 |                     |
| me, non cercherà vincerti col ser-                                                   |                     |
|                                                                                      | 485                 |
| NERI (i): fazione pistoiese, opposta ai                                              |                     |
|                                                                                      | 110                 |
| 11 00                                                                                | เขเ                 |
|                                                                                      | 112                 |
|                                                                                      | 114                 |
|                                                                                      | 124                 |
| NERI ABATI; qual fosse, e creduto autore                                             |                     |
| d'un incendio appiccatosi in Firenze. »<br>NERLI: famiglia fiorentina, della fazione | 1 200               |
| 1 1 0 1                                                                              | 110                 |
|                                                                                      | 11 <b>2</b><br>41 k |
|                                                                                      | 415.                |
| NERO (del): BENEDETTO; uno de'Si-                                                    | 410                 |
|                                                                                      | 427                 |
|                                                                                      | 452 <sup>.</sup>    |
| Machiavelli, vol. IX. 24                                                             |                     |

.

| 570 N                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Nero: Bernardo, mandato commissario                                |            |
| in campo a Pietrasanta. vol. 11 pag. 3                             | 27         |
| Divenuto sospetto, richiamato e tenuto                             | •          |
| in palazzo. • 4                                                    | 06         |
| NERONE: imperatore romano vitupe-                                  |            |
| rato. III.                                                         | 62         |
| Perché non poté condannar Epicari,                                 |            |
| accusatagli di congiura contr' esso. 22 4                          | 25         |
| Cattivo principe, i di cui numerosi                                |            |
| eserciti non valsero a salvarlo da                                 |            |
| que' nemici che suscitossi contro,                                 | <b>.</b> . |
| merce i suoi malvagi costumi. IX.                                  | 27         |
| MERONI: famiglia fiorentina, dichiarata rihelle, e dispersa. II. 2 | 6          |
| Diotisalvi; consigliere di Piero De'                               | 110        |
| ·· ·                                                               | 200        |
| Sua perfidia.                                                      |            |
| Sua ipocrisia.                                                     |            |
| Sue imbarazzo.                                                     |            |
| Cerca di mover il Senato Veneto con-                               |            |
| tro Firenze.                                                       | 119        |
| Ricoverato dal marchese Borso in Fer-                              | •          |
|                                                                    | 224        |
| Conforta il Nardi a tentar qualche colpo                           | _          |
|                                                                    | 232        |
| FRANCESCO; uno de' congiurati contro                               |            |
|                                                                    | 211        |
| GIOVANNI; arcivescovo, si esilia volon-                            | - 6        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | 216        |
| NERVA: imperatore romano, ledato. Ill.                             | 64         |

.

NORMANNI (i): occupano una parte della

II. 270

33.

Bandıni.

Francia.

| N .                                        | 373        |
|--------------------------------------------|------------|
| Normanni: vengono in Italia, e vi si       | •          |
| stabiliscono. vol. 1. pag. 33 e            | seg.       |
| Nota; apposta dal Machiavelli in fronte    | -          |
| al protocollo delle lettere del magi-      |            |
|                                            | 225        |
| Notte (la); incute molta paura in chi      |            |
| travaglia nelle congiure. III.             | 387        |
| Nove (i) dell' Ordinanza; quando fossero   |            |
| istituiti in Firenze. VIII.                | 130        |
| Novella bizzarra che il Machiavelli scrive |            |
| al Vettori.                                | 371        |
| NOVELLO: V. Guino Novello.                 | •          |
| Fu così detto il conte d'Andria, creato    |            |
| lor capitano da' Fiorentini, e poi         |            |
| cacciato.                                  | 129        |
| NUMA: stabilisce in Roma la religione,     |            |
| per ridurre alla civilizzazione il po-     |            |
| polo.                                      | • •        |
| » Quali effetti ne ritrae. » 66 e          | seg.       |
| Per metter nuovi ordini in Roma, ebbe      | _          |
| d'uopo dell'autorità di Dio. "             | 6 <b>7</b> |
| Per aver trovato i primi Romani grossi,    |            |
| gli fu agevole conseguir i suoi di-        |            |
| segni, "                                   | 68         |
| La religione da esso introdotta, su        |            |
| tra le prime cagioni della felicità di     |            |
| Roma. "                                    | 6 <b>9</b> |
| Essendo egli quieto e generoso, di che     |            |
|                                            | 100        |
| Per cagione di Romolo regnò lungo          |            |
| tempo.                                     | 102        |

| 574 N                                     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Numa: Non debbe imitarsi da' principi,    |     |
| e perchè, vol Iil. pag.                   | 102 |
| Numere (i): per liè siano necessari nelle |     |
| bandi re e no battaglioni. 1V.            | 397 |
| Sono di scala ai gradi degli onori negli  | -   |
| eserniti.                                 | ivi |
| NUMICIO pretore; qual cattivo consiglio   |     |
| diede ai Latini. III. 358 e               | 342 |
| Νυοτο (1); quinto sia necessario che ap-  |     |
|                                           | 317 |
| NUTO; stato nominato a Bargello, vien     | •   |
| fatto impiecar e squartare da Mi-         |     |
|                                           | 225 |
| NUTRIMENTO (il); non deve mancar ai       | i   |
|                                           | 47  |
| 0                                         |     |
| ^                                         |     |

OBIZZI (degli) Lonovico; come rimanesse morto. vol. 1. pag. 267 c seg. Occasions (l'): opportunissima per occupar luoghi altrui, qual sia III. 333 In cui alcune ragioni paion vere, ma poi si scoprono false, qual sia. 2339 Och: presso i Francesi ha lo stesso significato che il sì presso gl' Italiani. V. 8
Oche (le); salvarono il Campidoglio, prossimo ad esser occupato da' Francesi. IV. 522

| 376 <b>0</b>                                               |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Odio: Attirato sensa profitto; è partito                   |            |
| temerario e poco prudente. v. 111. pag.                    | 507        |
| S'acquista cost per le buone, come per                     | •          |
|                                                            | 102        |
| Deve da un principe preserirsi al di-                      |            |
| sprezzo. VIII.                                             | 407        |
| ODOACRE: distrugge l'impero d'Occi-                        | -          |
| dente.                                                     | 8          |
| Fu il primo che, dopo gli antichi, si                      |            |
| sacesse chiamare re di Roma.                               | 9          |
| Ucciso da Teodorico.                                       | 10         |
| Offesa (l'): genera paura.                                 | 47         |
| O non si eserciti giammai, o si pra-                       |            |
| tichi ad un tratto.                                        | 175        |
| Debbe farsi in modo che non abbiasi                        |            |
|                                                            | 15         |
| Di molti, col beneficio di pochi; non                      |            |
| è guadagno. 1X.                                            | 40         |
| OFFESE (le): semplici particolari; fan                     |            |
| meno guerra ad un principe che non                         |            |
| 0 7 1                                                      | 411        |
| Verso il principe; sono meno perico-                       |            |
| lose delle minacce.                                        |            |
| <u>-</u>                                                   | 484        |
| Cagionate a Scipione, per la troppa di                     | 1.6        |
|                                                            |            |
| Fatte a torto; si provocan contro quelle                   |            |
| fatte a ragione. IX. OLGIATO GIROLAMO: disonorato dal duca |            |
|                                                            | 250        |
| _                                                          | 200<br>ivi |
| Congiura contro il detto duca.                             | 444        |

grand'altezza dalla necessità.

111. 463

| 3 <sub>7</sub> 8 <b>⊕</b>                   |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Opere: Pie; quando e perchè diventas        | ,     |
| possano crudeli. vol. III pag.              |       |
| Degli uomini; dipendono dall'educa-         |       |
|                                             | 569   |
| D'un utile certo allo stato; non deb-       |       |
| bono giammai ommettersi da un buon          | ı     |
| ministro. 1X                                |       |
| OPICINO: governatore di Genova. Il          |       |
| È ucciso.                                   | 17    |
| OPINIONE (l') : che abbiasi d'alcuno,       | , ′   |
| determina qual concetto s'abbia ad          |       |
|                                             | 54L   |
|                                             | ivi   |
| Sinistra ; quanto sia difficile rimuoverla  |       |
|                                             | 425   |
| De' ministri ; come debba seguirsi dai      |       |
|                                             | 48    |
| Opinioni (le) diverse in una città, da che  |       |
| nascano III.                                | 519   |
| OPIZI (degli) Giorgio: capo de' Guelli. II. |       |
|                                             | · ivi |
| É ucciso.                                   | 509   |
| Oracoli (gli); perchè pria venerati, po-    | , ,   |
| scia decaduti.                              | , , , |
| ORACOLO (l'): di Delo; teneva il mondo      |       |
| iu ammirazione, e perchè.                   | ivi   |
| Di Apolline ; come interpretato da Lucio    |       |
|                                             | 400   |
| ORATORE: V. AMBASCIATORE.                   |       |
| ORATORI; mandati da Fireuse a Roma,         |       |

| 11.1                                                  | ,,           |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| per l'elezione di Alessandro VI, e                    | , ,          |
| Sist IV. vol. VI. pag.                                | 190          |
| ORAZI (gli): combatteno con i Curiazi,                | _            |
| e qual ne fu la conseguenza. III.                     | ı 0 <b>6</b> |
| Uno d'essi u c le la propria sorella, e               |              |
| come salvato.                                         | ivi          |
| <ul> <li>Non dovea rigorosamente salvarsi.</li> </ul> | 111          |
| ORAZIO COCLE; sostenne i nemici al                    |              |
| ponte, e come premiato.                               | 118          |
| ORAZIO e VALERIO; parlano contro i                    |              |
|                                                       | 163          |
| Rifiutansi di andare davanti a Virginio,              |              |
| se prima non fossero deposti i Dieci.                 |              |
| Biasimano una domanda della plebe,                    | 171          |
| Diasimano una domanda dena piebe,                     |              |
| con cui chiedeasi che fossero arsi vivi               |              |
|                                                       | 178          |
| ORAZIONE di Fabio Massimo al popolo                   |              |
| romano, perchè non fosse creato con-                  |              |
|                                                       | 5 <b>45</b>  |
| Di Pubblio Sempronio, contro Appio                    |              |
|                                                       | 577          |
| ORCO (d') RAMIRO: uomo crudele, pro-                  |              |
| posto dal Duca Valentino al governo                   |              |
| della Romagna. IV.                                    | 39           |
| È fatto trucidare a Cesena per ordine                 | •            |
| del detto duca.                                       | 40           |
| CRDELAFFI: Antonio; privato di Forli.                 |              |
|                                                       | 226          |
|                                                       | 265          |
| Sinibaldo; come divenisse Signore di                  |              |
| Forli a Cesena. » 62 e                                | ser          |
|                                                       |              |

4ก

| Ordini: Buoni; fanno buona fortuna. vol. III | _  |
|----------------------------------------------|----|
| Oranti Daoni, ianno Duona ivitana. Pot. Iti  | Ĺ. |
| pag. 6                                       |    |
| D'uno stato; cosa siano, e non sog-          | •  |
| getti a variazioni. " 9 g                    | 5  |
| Quando sian buoni e quando cattivi,          | -  |
|                                              | 7  |
| Quali ne debbe avere una repubblica. v 17    | =  |
| Antichi di guerra; quanto sia neces-         | •  |
| sario che vengano da moderni prin-           |    |
| cipi risuscitati.                            | z  |
| Quali furono quelli che ritirarono la        | J  |
| repubblica romana verso il suo prin-         |    |
| cipio.                                       | 5  |
| Di S. Francesco e S. Domenico; fu-           | J  |
|                                              |    |
| rono cagione che la Cristiana Reli-          |    |
| gione non rovinasse. > 39                    | 0  |
| Della repubblica romana; quanto fos-         |    |
| sero buoni. » 44                             | 7  |
| Quanto, e quali siano necessari in un        | ,  |
| esercito. » ivi e 47                         | 4  |
| Di Moise; perche poterono esser osser-       |    |
| vati. , 52                                   | 7  |
| Nuovi; quanto sia difficile l'intro-         |    |
| durli. IV. 3                                 | 2  |
| Perchè stian fermi in una città, che         |    |
| farsi debbe.                                 | G. |
| Buoni; non possono conservarsi senza         |    |
| il militare aiuto. * 24                      | 2  |
| » Saggiamente assomigliati alle abita-       |    |
| zioni d'un superbo e regale palazzo. 👂 i     | wi |

| 58 <sub>2</sub> O                         |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Ordini: Militari; per esser ora corrotti, |     |
| è cagione che la milizia venga odia-      |     |
| ta, ed al-borrita la conversazione di     |     |
| chi la escrita. vol. IV. peg              | 243 |
| Antichi di Roma; potrebber tuttavia in-   |     |
|                                           | 254 |
| Militari ; quanto necessari da sapersi e  | _   |
| mautenersi in un esercito.                | 320 |
| Quali sian quelli che si osservano negli  |     |
|                                           | 323 |
| Bene ordinati; fanno un esercito animoso. | 323 |
| D'un esercito; debben mostrarsi a chi     |     |
| non li sa , e farsi mantenere da chi      | 526 |
| Quando son guasti, si pena a ripi-        | 320 |
|                                           | 355 |
| Militari autichi; se sarehber oggidi      | 333 |
| utili, o no, per l'uso che v'è delle      |     |
| artiglierie. 579 e                        | 384 |
| » Osservati dagli Svizzeri.               | 384 |
| Militari; non posson osservarsi in un     | ••• |
|                                           | 486 |
| Antichi di guerra; sono spenti in tutto   | •   |
| il mondo: nell'Italia poi sono af-        |     |
|                                           | 500 |
| Nuovi; trovati da chi sorga di nuovo,     | Ŭ   |
| quanto gli procaccin d'onore. IX.         | 23  |
| In un governo corrotto, non si fanno      |     |
| per pubblica, ma per propria uti-         |     |
| lità.                                     | 34  |
| Come vengano ordinati in una città mac-   |     |
| chiata di corruzione.                     | 35  |

| ORIENTALI (gli); facean la guerra con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| molti soldati, spronati dalla grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ubbidienza inverso i loro re. vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485         |
| ORIGINE: della grandezza di Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29          |
| De' Guelfi e Ghibellini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30          |
| Di Firenze. 1.81, e III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14          |
| ORLANDINI BARTOLOMEO: posto a guar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| dia dell'Alpi, Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75<br>103   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103         |
| ORLANDO FURIOSO (1'); poema dell'A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| riosto, lodato dal Machiavelli. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ORLEANS (d') il duca: in Novara. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426         |
| Divien re di Francia col nome di Lui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428         |
| Ono (l'): mostrato da un re Macedone ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Francesi, fu cagione che questi lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279         |
| Non giovò ai Veneziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Non trova esso i buoni soldati, questi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| bensi san trovar esso. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i9 <b>i</b> |
| ORSINI (gli): famiglia potentissima ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| mana; beneficati da papi loro pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| renti. 1. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Potenti, a segno d'impedire l'ingran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49          |
| dimento de' papi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Scacciano da Roma l'imperatore Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53          |
| rigo da Lucemburgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23<br>211   |
| TO STATE OF A STATE OF THE STAT |             |

| 384 O                                    |             |    |
|------------------------------------------|-------------|----|
| Orsini: Loro maligni umori contro i Ce   | •           |    |
| lonnesi. yol. II. pag                    |             | •  |
|                                          | <b>»</b> 32 |    |
|                                          | » 32        | 3  |
| Soldati dai Fiorentini.                  | , 53        | ı  |
| » Dai Francesi.                          | y 45        | 7  |
| Vengono alle mani coi Colonnesi »        | 455         | •  |
| 438,440                                  |             |    |
|                                          | , 43        |    |
|                                          | 446         | į  |
| Temono l'ingrandimento del Duca Va       | •           |    |
|                                          | » 49        | ι  |
| Favoriscono il Valentino nell'impres     |             |    |
| di Romagna. IV                           |             | 7  |
| Vanno con freddezza all'assalto di Bo-   | •           | •  |
| logna.                                   | 38          | 3  |
| Insidiati dal Valentino suddetto, che ri |             |    |
| solvessero.                              | iv          | i  |
| Come si riconciliassero col medesimo;    | ,           |    |
| come cadessero nelle di lui mani, s      | ì           |    |
|                                          | , 3         | 9  |
| Non molestano il Valentino ammalato      | •           | •  |
| in Roma.                                 | , 43        | j  |
| La loro fazione, e quella de' Colonnesi  | ,           |    |
|                                          | 6           | ľ  |
| Non vennero molestati da Giulio II.      | 63          | 5. |
| Tenuti fermi dalla grandezza della Chie  | •           |    |
| sa, e dal non aver essi de' cardinal     |             |    |
| in famiglia.                             | iv          | į  |
| CARDINALE (il); come morisse. V          | 456         | į  |
|                                          |             |    |

| <i>Orsini: Cardinale</i> ; Con qual inganno da | al            |      |  |
|------------------------------------------------|---------------|------|--|
| papa Alessandro VI venisse imprigi             | OD            | ato. |  |
| vol. VI. paj                                   |               |      |  |
| Raccomandato da' cardinali al papa, m          | a             |      |  |
| invano.                                        |               | 444  |  |
| CLARICE; in trattato d'essere sposa o          | li            |      |  |
|                                                |               | 205  |  |
| DUCA di GRAVINA; assiste ad una Dieta          |               |      |  |
| nel Perugino. » 491                            | e             | 50a  |  |
| Paolo; a Cortona.                              |               | 36o  |  |
| Si ritira da Cortona. " 364                    | e             | 36a  |  |
|                                                |               | 42Ğ  |  |
|                                                |               | 491  |  |
|                                                |               | 500  |  |
| PAOLO e il DUCA di Gravina; prigion            | i             |      |  |
| del Valentino. VI. 429                         |               | seg. |  |
| Pietro Gio. Paolo; s'oppone al Picc            |               |      |  |
| nino,                                          |               | 8 r  |  |
| Collegato co' Veneziani.                       | 99            | 47   |  |
|                                                | "             | 69   |  |
| Ti-                                            | <b>&gt;</b> > | 71   |  |
| Va a Fegghine.                                 | "             | 76   |  |
| PROTONOTARIO; con qual inganno de              | al            | . •  |  |
| papa Alessandro VI fosse imprigio              |               |      |  |
|                                                |               | 435  |  |
|                                                |               |      |  |
| Va verso Fuligno e Todi.                       | ,             | 350  |  |
| Si ritira da Cortona.                          | ,             | 564  |  |
| Si ritira dalla Toscana.                       |               | 56g  |  |
| ORSO (di) FRANCESCO; uccide il cont            | e             |      |  |
| Girolamo Riario,                               |               | 336  |  |
| Machiavelli, vol. IX. 25                       |               |      |  |
|                                                |               |      |  |

| -                                          |      |
|--------------------------------------------|------|
| ORTANO; come riuscisse selicemente in      |      |
| una congiura contro un Mago v. III. p.     | 423  |
|                                            | 107  |
| OSORIO GIROLAMO; sua opera contre il       |      |
| Machiavelli. I.                            | XX   |
| OSPORCO; poichè divenne papa, per la       |      |
| bruttura del suo nome se lo permutò        |      |
| in quello di Sergio, e fu il primo         |      |
| pontefice che mettesse l'uso di cam-       |      |
| biar il nome.                              | 27   |
| OSSERVANZA (l'): del culto divino; fa pro- | •    |
| sperar gli stati. 1X.                      | 7    |
| Della religione e delle leggi; incumbe,    | •    |
| più che ad altrui, a que' che co-          |      |
| mandano.                                   | ivi  |
| Ossidione: V. Assedio.                     |      |
| OSTILIO: V. Tullo Ostilio.                 |      |
| OSTINAZIONE (l'); ne' soldati come nascer  |      |
| si faccia, e da che venga accre-           |      |
|                                            | 427  |
|                                            | LIG  |
| OSTROGOTI: V. Goti.                        | J    |
|                                            | 304  |
|                                            | 500  |
| OTTAVIANO: spedito contro Antonio, si      |      |
|                                            | 195  |
| Incominciò a disarmar i Romani, e          | - 3- |
|                                            | 265  |
| Ordinò l'esercito pretoriano.              | ioi  |
| OTTAVIANO da FARNZA; soccorre le fan-      |      |
| terie fiorentine risuggitesi in Buti. II.  | 320  |
| 10.10 Wordship 1.1. PD. 1001 TE TOTAL      | - PJ |

| D. a. (la) a mali mali sastia samana manti             |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| ${f P}_{	t ack}$ (la): quali mali soglia generar negli |      |
| stati. vol. 11. pag.                                   | 238  |
| Congiunta all' Ozio; è causa della di-                 |      |
| sunione delle repubbliche.                             | 359  |
| Di Caudo; non mantenuta da' Romani,                    |      |
| perchè fatta per forza. ▶                              | 567  |
| E più gravosa a chi è servo, che non                   | •    |
| lo è la guerra a chi è libero. »                       | 572  |
| Impieca i la fri che ha fatti la guerra. IV.           |      |
| Debbe preserirsi alla guerra da un buono               |      |
| e savio principe. 1X.                                  |      |
| A qual fine si deliberi in un governo                  | 9    |
|                                                        |      |
|                                                        | 10   |
| Può render ad un principe il compenso                  | ^    |
| delle perdite fatte in guerra.                         | 18   |
| In un governo corrotto non si delibera                 |      |
| per gloria comune; ma per soddisfa-                    |      |
| zione di pochi.                                        | 35   |
| PACUVIO CALANO; con una bellissima                     |      |
| astuzia perviene a riconciliar la plebe                |      |
|                                                        | 180  |
| PADRE (un) di famiglia; come abbia a                   |      |
| contenersi, perchè dicasi buono. V.                    | 100  |
| e IX                                                   |      |
| Parsi (i): ribellati; se si acquistano la              | . 40 |
| seconda volta, perdonsi con più dif-                   |      |
| finally della maine                                    | 12   |
|                                                        | 12   |
| Caldi o freddi ; come generino gli uo-                 |      |
| miri. »                                                | 271  |
|                                                        |      |

| PAGNINI; alla sua diligenza si debbe la   |      |
|-------------------------------------------|------|
| conservazione di gran parte di carte      |      |
| esistenti nell'archivio delle Riferma-    |      |
| giobi di Firenze vol. VI pag              | 236  |
| PALANDRA: famiglia del contado di Pi-     |      |
| stoia, ma fiera e dedita all'armi. Il.    | 232  |
|                                           | 233  |
| PALATINO; sotto il suo reguo visse Po-    |      |
|                                           | 514  |
| PALEPOLI; come occupata venisse dai       |      |
| Romani, III.                              | 386  |
| PALLADIO; si crede che studi asse l'arte  |      |
| militare su quella del Machiavelli 1. L   | XVIL |
| PANCIATICHI; fazione pistorese, emula     |      |
| della Cancellieri. III. 516 e VI.         | 215  |
| PANE (il), di cui nutrivasi l'esercito di |      |
| Cesare, era fatto d'erbe. IV              | 527  |
| PANNONIA (la); perchè ora dicasi Un-      | •    |
| gheria.                                   | 5    |
| PAOLO EMILIO: quando, e perchè sosse      |      |
|                                           | 48 L |
| Rompe Perse re dei Macedoni. »            | 549  |
| PAPA (il); amico o nemico, quanto         |      |
| possa. VIII.                              | 7    |
| PAPI (i): la loro potenza temporale quan- | •    |
| do incomincio. 1. 21 e                    | seg. |
| De' primi tempi della Chiesa; per la      |      |
| loro vita santa venivano riveriti, e      |      |
| fecero ampliare la Religione Cri-         |      |
| stiana.                                   | ivi  |
| Per loro cagione i moderni Francesi,      |      |
|                                           |      |

|   | 3go P                                   |      |             |
|---|-----------------------------------------|------|-------------|
|   | non che tutti i Barbari, vennero        | aď   |             |
|   | inondar l'Italia. vol. 1. p             |      | 73          |
|   | Papi: Uso buono e cattivo che fecero de | .,   |             |
|   | loro autorità , e quali furono le ce    | 011- |             |
|   | seguenze del cattivo.                   | **   | ioi         |
|   | Quando incominciassero a cambiarsi      | di   |             |
|   | nome.                                   | 77   | 27          |
|   | Disfatti da Enrico II i tre contempo    | ra-  | •           |
|   | nei.                                    | ,    | 3ι          |
|   | Con figli.                              | ,    | 50          |
|   | Tre contemporanei.                      | ,    | 72          |
|   | Favorisceno i Guelfi in Firenze.        | II.  | ე3          |
|   |                                         |      | seg.        |
|   | La brevità della loro vita fu causa d   |      | 0           |
|   | nessano di lore spegner potesse u       |      |             |
|   |                                         | IV   | 6 L         |
|   | Che hanno dato stati ai parenti. V      | 111. | 316         |
|   | » Quei che non gli hanne lor dati,      |      |             |
|   | restato per non averlo potuto.          | 22   | ioi         |
|   | PAPIRIO, consolo; interpreta a suo      |      | •••         |
|   | vore gli auspiej sinistri de' Pollarj   |      |             |
|   |                                         | III. | 8•          |
| 1 | Interpretò pure a suo favore, bene      | hè   |             |
|   | avvenuta a caso, la morte del pr        |      |             |
|   | cipe de' Pollarj.                       | 99   | 8#          |
|   | Detto eroico di lui.                    | 95   | 83          |
|   | PAPIRIO, cursore: perchè volesse        | far  |             |
|   | morire Fabio Rulliano, sebben v         | in-  |             |
|   | citor de' Sanniti.                      |      | 130         |
|   | Che dicesse volendo punir Fabio m       |      |             |
|   | stro de' cavalli.                       |      | 55 <b>2</b> |
|   |                                         |      |             |

| P                                            | 29 t  |
|----------------------------------------------|-------|
| Papirie cursore: nominato Dittatore dal con- | J     |
| solo Fabio, sebbene suo nemico. v. Ill. p.   | 519   |
| PARALELLO; di buoni ordini in una città      | - //  |
| priva di milisia, con un superbo e           |       |
| regale palazzo privo di tetto. IV.           | 242   |
| Fra il modo d'armarsi degli antichi Ro-      |       |
| mani, e quello de' Tedeschi. » 301 a         | 303   |
| PARENTI (i) virtuosi e valorosi; non deci-   |       |
| dono della virtà e del valore de' loro       |       |
|                                              | 54L   |
| PARLAMENTO (il) di Parigi: è il mante-       | - • - |
| nitore delle leggi e degli ordini del        |       |
| regno.                                       | 308   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 399   |
| Perchè istituito. 1V.                        |       |
| Quanti e quali siano que' di Parigi. »       | 193   |
| PARLABE (il) d'un capitano; quali ef-        | •     |
|                                              | 425   |
| · Comune e proprio; qual dicasi. V.          | 13    |
| PARMA; in balía di Mastino Della Scala. I.   | 147   |
| PAROLE (le): trovansi facilmente, sempre     | •     |
| che abbiasi deliberato con animo fer-        |       |
| mo ciò che abbiasi ad eseguire. Ill.         | 296   |
| Quali estetti producano in un esercito       |       |
| bene-o male ordinato.                        | 472   |
| PARRANO (da) Paolo; come rimanesse           | •     |
| vittima del tradimento di Alfonso Del        |       |
| Mutolo. VII. 485 e                           | 489   |
| Paraicini, perchè debbansi appellar così     | _     |
| i nemici della patria. V.                    | 5     |
| •                                            |       |

,

Come nascano e diventin possenti in un

mata in favor de' Vitelli.

111. 442

| Pazzi: IACOPO; ricco e nobile. vol. II. | pag.   | 259  |
|-----------------------------------------|--------|------|
| Vien cercato a partecipar nella         | con-   |      |
| giura contro i Medici.                  |        | 263  |
| Tenta invano di muover la plebe.        | 99     | 272  |
| Fugge in Romagna.                       |        | 273  |
| Preso ed peciso.                        |        | 274  |
| Come trattato dopo morte.               |        | 275  |
| Pazzino; nemico d'Uguccione.            |        | 124  |
| RINATO; detesta la congiura.            |        | 265  |
| Preso ed urciso.                        |        | 274  |
| Suo carattere.                          |        | 275  |
| Peccats (i): de' popoli; da chi e da    | che    | - ,0 |
| provengano. III. 522,                   | e IX   | 55   |
| Quali fosser cagione che l'Italia ve    | niese  | . 00 |
| occupata da' Francesi.                  |        | 65   |
| PECORINO; distinto cittadino di         |        | 03   |
| terra, come ucciso.                     |        | 240  |
| Pedagogo (un) della città di Falisci, o | 11.    | 240  |
| trattato da Camillo.                    |        |      |
|                                         | 111.   |      |
| PEDANI (i); dichiarati cittadini roman  | 1. 11. | 484  |
| PELOPIDA: come riuscisse a spegn        |        |      |
| dieci tiranni di Tebe.                  | Ш.     | 433  |
| Con de' semplici cittadini Tebani r     |        |      |
| a formar ottimi soldati.                |        | 47 L |
| Ebbe a far buono e ben ordinato il      |        |      |
| esercito, pria di valersene a c         | om-    |      |
| battere.                                | IV.    | 535  |
| Pena (la): che i capitani debbono in    | flig-  |      |
| ger a' soldati, sia moderata, o         | nde    |      |
| non conciti odio.                       | 111.   | los. |

| 400 <b>P</b>                                 |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Peruzzi: Filippo; privato della Cancel-      |             |
| leria. vol. II. pag.                         | 105         |
| PESARO (di) Costanzo; capitano de' Fio-      |             |
|                                              | 51 L        |
| PESCHIERA; castello del Marchese di          |             |
| Mantova, ceduto ai Veneziani. 😁              | 98          |
| PESCIA; assaltata dallo Sforza. I.           | 304         |
| - PESTE (la): di Firenze; descritta mirabil- |             |
| mente dal Boccaccio.                         | 177         |
| Spegne la memoria dei tempi. III.            | 263         |
| In Roma. VI. 532 e                           |             |
| PETRARCA: suo detto memorando. IV.           | 139         |
| Esso con Dante e Boccascio, tengono          | •           |
| il primo luogo nella lingua italiana         | . <b>V.</b> |
| 7 e                                          | 10          |
| Non dice in qual lingua abbia scritto        |             |
| il suo Canzoniere.                           | 1 L         |
| Le di lui opere italiane servirono d'e-      |             |
| semplari a bene sorivere a tutti gli         |             |
| altri scrittori italiani.                    | 28          |
| PETRUCCI: CESARE; governatore di             |             |
| Prato per Firenze. 11.                       | 233         |
| , ,                                          | 234         |
|                                              | 235         |
|                                              | 256         |
| Pandolfo; inviato a Staggia dalla Ba-        | _           |
|                                              | 372         |
| Per cagion d'una donna, s'attirò la con-     |             |
|                                              | 412         |
| Per qual accidente si salvasse. »            | 454         |

. - - 1

| 502 P                                |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Piccinino: Francesco; Fatto prigioni | iero. pol. II        |
|                                      | pag. 10              |
| Rotto da Micheletto.                 | P 11:                |
| Capitano de' Malatesti,              | 122 e I5             |
| Muore.                               | » 14e                |
| Lacoro; capitano dei Milanesi.       |                      |
| Fa guerra in Romagua, ed ai S        | ancsi. 🗩 Iű          |
| Battuto.                             | » iv                 |
| Soccorso da Alfonso d'Aragona.       | <b>∞ 16</b> 5        |
| S'unisce a Giovanni d'Angiò.         | <b>∞ 17</b> 3        |
| Suo consiglio.                       | » 17ª                |
| Lascia Giovanni, e s'unisce          | a Fer-               |
| rando.                               | » 175                |
| Passa al servizio del Duca di Mi     | i <b>lano.</b> » 196 |
| Sposa una figlia naturale del        | l detto              |
| Duca.                                | » 197                |
| Tradito, e morto.                    | » 198                |
| Nicolò; capitano di una distint      | a ripu-              |
| tazione, sopra quanti militato       | Avesn                |
| con Braccio.                         | I. 75                |
| Al servizio de' Fiorentini.          | » 270                |
| \$ fatto prigioniere.                | <b>∞ 27</b> 9        |
| Al soldo del Visconti.               | <b>∍</b> 280         |
| Spedito a Lucca, rompe le ge         | nti dei              |
| Fiorentini.                          | <b>∞</b> 3o6         |
| Al soldo del Duca di Milano.         | 14. 2                |
| Mandato contro Genova.               | n 21                 |
| Si volge verso Pisa.                 | <b>99</b> 22         |
| Suoi tentativi.                      | <b>₽</b> 23          |
| Battuto dai Fiorentini.              | so 24                |
| Richiamato dal Duca.                 | <b>9 2</b> 5         |
|                                      |                      |

| P                                |        | 403        |
|----------------------------------|--------|------------|
| Piccinino Nicolò: Assale la Roma | gna. v |            |
| •                                | pag.   |            |
| Inganna il Papa.                 | "      | 42         |
| Prende Ravenna ed altre città.   | ,      | ivi        |
| Occupa il Bresciano.             | ,      | 43         |
| Impedisce il passo allo Sforza.  | 99     | 5 <b>3</b> |
| Entra in Verona.                 |        | 54         |
| Batte i Veneziani.               | 99     | 55         |
| Battuto dallo Sforza.            | 99     | 56         |
| Sorprende Verona.                | » 57 e | seg.       |
| Perde la detta città.            |        | 61         |
| Consiglia l'impresa di Toscana.  | *9     | 62         |
| Passa il Po.                     | 67 e   |            |
| Tenta il passo della Toscana.    | . ,    | 72         |
| Giugne vicino a Firenze.         | 99,    | 73         |
| S'accampa a Castel S. Nicolò.    | 99     | 75         |
|                                  | 76 e   | •          |
| Implicato in una congiura, e sco | perto. | Q.         |
| si salva.                        | , ,,   | 78         |
| Richiamato dal Duca.             | 99     | 79         |
| Vuol tentar prima una battaglia. | 99     | 80         |
|                                  | ivi, e | seg.       |
| Trova resistenza.                | "      | 82         |
| È disordinato.                   | 12     | 83         |
| Si ritira da un mal passo.       | 99     | 84         |
| Va in Romagna.                   | 22     | 85         |
| Vantaggi ch'ebbe dal cattivo mo  | do di  | ••         |
| guerreggiar di que' tempi.       | 99     | gı         |
| Torna in Lombardia.              | ,      | 93         |
| Entra nel Bresciano.             | 99     | 94         |
| Sua insolenza.                   |        | 06         |

| 404 P                           |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Piccinino Nicolò: Assale la M   | larca. pol. II. |
|                                 | pag. 100        |
| Battuto dallo Sforza.           | » 1 <b>9</b> 5  |
| Come ingannato dal Visconti.    | » 106           |
| Muore                           | » ių            |
| PICCOLOMINI: V. Pio II.         |                 |
| Antonio; principe di Malfi.     | » 172           |
| ANDREA; nipote di Papa Pio.     |                 |
| FRANCESCO; succede nel pon      |                 |
| Alessandro VI, e prende il      |                 |
| Pio III.                        | VI. 46g         |
| PIENZA; terra soggiogata dal    |                 |
| lentino.                        | • 464           |
| Pieta' (la): de' Fiorentini; fu |                 |
| che venisse distrutta Pistois   |                 |
| Di Scipione; quai mali produ    | cesse. » 8q     |
| » E perchè poi ridondasse a     |                 |
| ria.                            | ັ້ນ ໆຄ          |
| Dovrà praticarsi inverso i po-  |                 |
| l'esazione delle tasse.         | 1X. 27 e 28     |
| Non fo giammai da legge alo     | ona bia-        |
| eimata e dannata.               | » 3g            |
| PHETRASANTA: ricusa di dare     | si ai Fran-     |
| desi.                           | li. 363         |
| Si dà ai Lucchesi.              | <b>∞ 3</b> 7g   |
| PILLOLE: mandate dal Machiavell | li al Guic-     |
| ciardini.                       | VIII. 449       |
| Ricetta delle medesime.         | » 45ı           |
| PINO (dal) Zanobi; come trat    | tato nella      |
| spa viltà.                      | 1. 278          |

| P                                      | <b>4</b> 05         |
|----------------------------------------|---------------------|
| PIO II: nutre sentimenti di pace. vol. |                     |
| Recasi in Ancona, credendo unis        |                     |
| sercito cristiano contro il Turco      |                     |
| Ingannato nelle sue speranze, vec      | •                   |
| muore.                                 | × 199               |
| PIO III: succede nel pontificato ad .  |                     |
| sandro VI. V. 438, e                   |                     |
|                                        | e VI 470            |
| PIOMBINO: soccorso dai Fiorentini.     |                     |
| Il Signore di detta città rifiuta pe   | rta <b>r</b> si ,   |
| a Marradi.                             | » 453 <sup>°</sup>  |
| » Invitato dal Magistrato de'Die       | ci di               |
| Firenze a recarsi all'armata in        |                     |
| PIPINO: creato re di Francia.          | 1. 24               |
| Donazione da esso fatta ai ponte fi    | ci. 💌 25            |
| PIRENEI (i); perchè siano vantaș       | ggiosi              |
| ai Francesi, e danuosi agli            | Spa-                |
|                                        | 85 e seg.           |
| PIRRO : non potuto cacciar d'Italia    |                     |
| l'armi romane si po è con un           |                     |
| di liberalità di Fabrizio.             | III. 492            |
| Avvertito che volcasi avvelenarlo,     | » 496               |
| Amava che i suoi soldati fossero       |                     |
| ta statura.                            | 1V. 283             |
| Come turbasse la cavalleria de         | _                   |
| mani.                                  | » 412               |
| Soleva dire che con 15 mila u          |                     |
| voleva assalire il mondo.              | 486                 |
| Come potè occupare una città           |                     |
| Schiavonia.                            | <b>519</b>          |
| Oprò grandi cose con eserciti coll     | etuzi.<br>VIII 55 i |
|                                        | W 6 6 6 23 23 E     |

,

| 406    | P                                 |             |              |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| PISA : | : origine di sua grandezza. 501.  | l. p.       | 20           |
|        | ne si popolasse.                  | "           | 8            |
| Sott   | to la Signoria di Uguccione.      | 99          | 15           |
|        | sa da Lodovico il Bavaro.         | 99          | 130          |
|        | balía di Castruccio.              | 99          |              |
| In a   | guerra con Firense per Lucca.     | ,           | . 48         |
|        | uta in ha'sa de'Fiorentini.       |             | 256          |
| _      | getta a Firenze                   | ,           | 257          |
| .,     | ene libertà dai Francesi.         | 11.         | 367          |
|        | sue genti assaltano quelle di     |             |              |
|        | enze.                             |             | 378          |
| Pre    | ode la Vaiana.                    |             | 3 <b>8</b> 1 |
| Assa   | olita dai Fiorentini, e protetta  | dai         |              |
|        |                                   | io e        | seg.         |
| Sua    | fermezza.                         |             | 476          |
| Dov    | ea tenersi da' Fiorentini con le  |             | ••           |
|        | zze, e Pistoia con le parti.      |             | III          |
|        | hè caduta due volte in mano       |             |              |
| _      | ran cesi.                         |             | 20 L         |
| Perd   | uta dai Fiorentini, e perchè.     | <b>V.</b> . | 424          |
|        | diata inutilmente dai Fiorentini. |             |              |
|        | stita nuovamente da questi 💌 43   |             |              |
|        | icciata da Birtolomeo d'Alviano   |             |              |
|        | vamente ed invano investita da' F |             | •            |
|        | otini. » 44                       |             | 446          |
| Cade   | e alfine nelle loro mani.         |             | 447          |
|        | tata invano d'espugnarla dal Sig  |             | ,            |
|        | Beaumont.                         | ۷I.         | 43           |
|        | fferisce al Duca Valentino. » 39  |             |              |
|        | ata invano d'espugnarla da F      |             | •            |
|        |                                   | 788         | 7            |

| P                                          | <b>407</b>  |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pisa: Stretta d'assedio da' Fiorentini, si | • •         |
| ritrova al colmo della miseria. vol.       | VII.        |
| pag.                                       |             |
| Da quali genti fosse stretta. » 490 e      |             |
|                                            | 527         |
| Designata per tenervi un Concilio con-     | •           |
| tro Giulio II. VIII.                       | 99          |
| PISA (da) Nicolò; guarda i passi contro    | 55          |
| il Piccinino.                              | 72          |
| PISANI (i): perchè rompessero i Fioren-    | •           |
| tini a S. Regolo. III.                     | 304         |
| Come difendessero la loro città dall'as-   | ,           |
| salto dei Fiorentini. 17.                  | 524         |
| Battono i Francesi. V.                     | 432         |
| Trattano d'accordo col Machiavelli. VII.   | 479         |
| Sono al colmo della miseria.               | 486         |
| Trattano sinceramente d'arrendersi ai      |             |
|                                            | 50 L        |
| Inviano ambasciadori al campo de' Fio-     |             |
|                                            | 507         |
| Sempre più risoluti e desiderosi d'ac-     |             |
| comodarsi co' medesimi. » 510 e            |             |
| Vanno in frotta al campo fiorentino. »     |             |
| 516, 518 e                                 |             |
| PISANI Giovanni; mandato allo Sfotza. II.  |             |
| PISISTRATO: tiranno d'Atene, III. 25, i    |             |
| 220 e                                      |             |
|                                            | <b>43</b> 9 |
| PISONE: la di lui congiura contro Ne-      |             |
| rone reputata un miracolo, per es-         |             |
| sere stata lungo tempo segreta, 🤛          | 119         |

ı

Suoi edifici.

🛥 ivi

| P                                        | 409  |
|------------------------------------------|------|
| Pitti Luca: Cerca di torre stato e ripu- | T- 3 |
| tazione al figlio ed erede di Cosimo.    |      |
| vol. 11. pag.                            | 201  |
| Ricusa di prender l'armi contro il me-   |      |
|                                          | 212  |
| Come vilipeso.                           | 217  |
| La sua famiglia rovinata.                | 231  |
| PLATONE; citato ad esempio di quegli     |      |
| egregi cittadini i quali, se non han     |      |
| potuto far una repubblica in atto,       |      |
|                                          | 164  |
| PLAUZIANO: congiurò contro Severo,       | ·    |
| sebben da questo assai beneficato.       | III. |
| 416 e                                    |      |
| Rimase vittima della sua congiura per    | •    |
|                                          | 424  |
| PLEBE (la): di Roma ; ricupera per forza |      |
| - il Campidoglio, occupato già da Ap-    |      |
| pio Erdonio.                             | 78   |
| » Per la riverenza che aveva nella re-   |      |
| ligione, volle più ubbidire al conso-    |      |
| lo, che non credere ai Tribuai. »        | ivi  |
| » Riconciliata col Senato da Pacuvio     |      |
| Calano »                                 | 180  |
| Di Ardra; tumultua con la nobiltà, ed    |      |
|                                          | 514  |
| Insieme è gagliarda, di per sè è de-     |      |
|                                          | 212  |
| Come può annualmente esser pasciuta      | _    |
|                                          | 31   |
| Perchè sia favorita da principi tiranni  |      |
| a danno de' esandi                       | . Ka |

| £10  | P                                         |      |
|------|-------------------------------------------|------|
|      | TARCO; è di sentimento che più            |      |
|      | la fortuna, che non la virtà, am-         |      |
|      | pliasse il romano imperio. vol. III p.    |      |
| Poci | BI (i): sono sempre ministri dei pochi    |      |
|      |                                           | 188  |
| Pe   | ossono facilmente persuadersi, o no,      | ı    |
|      |                                           | 425  |
| A    | llorchè non vogliono conceder una         |      |
|      | cosa, la rimettono alla moltitudine,      |      |
|      | perchè si accrescano le difficoltà. VIII. | 16 L |
| Port | rı (i) antichi; furono i primi legis-     |      |
|      | latori. V.                                |      |
| POG  | GlO: famiglia lucchese , tenta di far     | -    |
|      | ribellar Lucca contro Castruccio. II.     | 517  |
|      | Cattivo successo ch'ebbe. " > 518 e       | seg. |
| la   | copo; uno de' congiurati contro i Me-     |      |
|      | dici.                                     | 265  |
| Ė    | appiccato.                                | 272  |
| Pa   | rzino; corrotto da Castruccio, per        |      |
|      |                                           | 515  |
| Sı   | refano; mediatore fra i suoi e Ca-        |      |
|      | struccio. » 517 e                         | seg. |
|      | ENTA: Guipo; come divenisse Si-           |      |
|      | gnor di Ravenna. 1. 62 e                  | seg. |
| Os   | STASIO; governatore di Ravenna. II.       | 42   |
|      | gnore di Ravenna.                         | 93   |
|      | andato in Candia.                         | 94   |
|      | ITI CATARINO; sua opera contro il         |      |
|      | Machiavelli. I.                           | XIX  |
| Poll | ARJ: sorta d'Auspicj asati da' Roma-      |      |
| 4    | ni, e come da Papirio interpretati. III.  | 79   |

| P 411                                                  |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Pollarj: Dispregiati da Appio Pulcro. vol. III.        |   |
| pag. 81                                                | • |
| Polli (i); come si adoperassero negli au-              |   |
| spicj praticati da' Romani. " 80                       |   |
| POLO REGINALDO; uno de' detrattori del                 |   |
| Machiavelli. I. xvIII                                  |   |
| POLVERE (la) sollevata, ha molte volte                 |   |
| scoperto un agguato de' nemici. 1V: 447                |   |
| POMONA: visse sotto il regno di Pala-<br>tino. V. 514  |   |
| Cedè a Vertunno. 9 520                                 |   |
| POMPEO: per aver tardi cominciato a                    |   |
| temer Cesare, accelerò la rovina                       |   |
| della repubblica romana. III. 136                      |   |
| Capo del partito di Silla, disfatto da                 |   |
| Cesare capo del partito di Mario. » 150                |   |
| Pagato d'ingratitudine da Tolomeo. » 224               |   |
| Come occupò la terra de' Catinensi                     |   |
| avuti da esso in sospetto. IV. 497                     |   |
| Guerreggiando contro Cesare, che ri-                   |   |
| solvette allorchè gli su mostrato il                   |   |
| pane di cui nutrivasi l'esercito Cesa-<br>riano. » 527 |   |
| riano. ** 527 Ponterici: V. Papi.                      |   |
| PONTIFICATO (il): renduto debole ed in-                |   |
| fermo dalle armi degli Orsini e dei                    |   |
| Colonnesi, "6 t                                        |   |
| Trovato potentissimo da Leone X 63                     |   |
| E simile allo stato del Soldano. " 108                 |   |
| PONZIO: V. CLAUDIO Penzio.                             |   |
| •                                                      |   |

ı

|                                          | 4.0 |
|------------------------------------------|-----|
| Popoli: Di nuovo acquisto; come e per-   | ٠   |
| chè si assoggettino ad un nuovo prin-    |     |
| cipe. vol. IV. pag.                      | 15  |
| Convien farli credere o per amore o      | •   |
| per forza. »                             | 33  |
| Che hanno in odio il principe; non       |     |
| prezzano le sue fortezze, nè manca-      |     |
|                                          | 115 |
| Di Francia; sono umili e rispettosi      | :   |
| verso il loro Re, sobrii nel vitto, e    |     |
|                                          | 189 |
| D'Alemagna; come modestamente viva-      | ·   |
| no, e come godansi la loro rozza         |     |
| vita e libertà. " 203 e                  | 221 |
| Celebrati dagli scrittori, per la loro   |     |
| ostinazione a disesa della Libertà. »    | 352 |
| D'Alemagna; sono d'esempio agli altri    |     |
| per la buona milizia, e per esser i      |     |
| soli che temano la Servitù.              | 355 |
| Più che con la forza, si guadagnano      |     |
| con gli esempi di castità e giu-         |     |
|                                          | 498 |
| Assediati ; qual astuzia usarono per non | -   |
| esser creduti mancar di framento. »      | 516 |
| Che sar potranno contro gl'inganni del   |     |
|                                          | 518 |
| Vogliono ciò che vogliono i re, i quali  |     |
| però non vogliono ciò che vogliono       |     |
| i popoli. VIII.                          | 397 |
| Armati o disarmati da' loro principi,    | •   |
| onde mantenerseli fedeli.                | 424 |

| 414 P                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| P opolo (il): assuefatto a viver sotto un                                    |
| principe, a che vien paragonato vol. III.                                    |
| pag. 85                                                                      |
| Sotto un tiranno; desidera due cose, e                                       |
| quali » 88                                                                   |
| Merita qualche scusa allorchè, per so-<br>spetto, non premia qualche suo ca- |
| pitano. # 121 e 125                                                          |
| Romano; errore che commise nel creare                                        |
| i Decemviri. • 166                                                           |
| » In opposizione al parer del senato,<br>sui cittadini da mandarsi ad abitar |
| Veio 196 e 203                                                               |
| Ingannato da una falsa immagine di                                           |
| bene, desidera la sua rovina. " 197                                          |
| 39 Bel detto di Dante su tal propo-                                          |
| sito. • ivi                                                                  |
| Ciò che sia facile, o no, a persua-                                          |
| derglisi. " ivi                                                              |
| Romano; perchè creasse consolo Var-                                          |
| rone. + 198                                                                  |
| Lusingatosi della vittoria, e venendo la perdita, chi suole di questa incol- |
| pare.                                                                        |
| Concitato ; è tenuto a freno da uomini<br>gravi e d'autorità.   202          |
| Unito, è gagliardo : individualmente, è debole. , 212                        |
| Quanto debba stimarsi la di lui buona                                        |
| o mala disposizione, e come debbasi                                          |
| governario. # 213                                                            |
|                                                                              |

| Popolo: Le di lui disposizioni, sia per |
|-----------------------------------------|
| aver perduta la libertà, o un princi-   |
| pe amato , sono formidabili. vol. III.  |
| . pag. 213                              |
| Romano; come si contenne dopo la        |
| morte di Virginia per esser ga-         |
| gliardo. 214                            |
| » Desiderò Manlio Capitolino da esso    |
| dannato a morte. " 215 e 217            |
| » In repubblica incorrotta, non mai     |
| servi umilmente, nè mai dominò su-      |
| perbamente. > 217                       |
| Ben ordinato; sarà stabile e prudente   |
| al paro e più d'un principe, » 218      |
| La sua voce è quella di Dio. » 219      |
| Romano; su per 400 anni nemico del      |
| nome regio.                             |
|                                         |
| E meno ingrato, ed è migliore del       |
| tiranno. • 220 e 120                    |
| » Prende migliori determinazioni del    |
| medesimo.                               |
| » È superiore a quello in bontà e in    |
| gloria. > 221                           |
| Che può far ciò che vuole; non è        |
| . savio. " ivi                          |
| Licenzioso e tumultuario; può ridursi   |
| nella via buona. » ivi                  |
| Sciolto; non fa temere il mal presente, |
| ma il futuro, e perchè. 222             |
| F a meno errori del tiranno. 226        |
| Venuto che sia in alta riputazione, non |
| Actual con me in and inhamatories       |

| 416 |  |  |
|-----|--|--|
| -   |  |  |

| teme d'esser assaltato dai vioini; e            |
|-------------------------------------------------|
| come si governa. vol. III. pag. 238             |
| Popolo: Suol far vendette straordinarie         |
| contro chi gli tolse la libertà. 24             |
| Allorche abbonda, convien che dimi-             |
| nuisca, e per quai mezzi. " 26                  |
| Che si parte da' suoi luoghi e va negli         |
| altrui, fa guerra orudelissima e spa-           |
| ventosissima. v 269 e 27                        |
| Romano; con tutte le altre genti com-           |
| battè solo per chi dovesse comanda-             |
| re, ma con i Francesi combatte per              |
| la salute di ciascuno. " 26                     |
| Della Scizia; tenuto a freno dall'Ale-          |
| magna e dall'Ungheria. 27                       |
| Disarmato; di quali inconvenienti è ca-         |
| gione. " 37                                     |
| E quali disordini arrecasse a' Fio-             |
| rentini, Veneziani e Francesi. 379              |
| Romano; con qual autorità mandasse              |
| faori i snoi consoli, i dittatori ed            |
| altri capitani. » 38                            |
| Affezionato ad un principe spento per           |
| congiura, non può mancar che non                |
| lo vendichi.                                    |
| Romano; vendicò Cesare spento per               |
| congiura, perchè gli era affezio-<br>nato. • 45 |
|                                                 |
| Rifiutò del danaro che dargli voleva            |

| P                                                                         | 417   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Popolo: romano; Perchè nulla oprò in favo-                                | •     |
| re di Manlio Capitolino. vol. 111. pag.                                   | 447   |
| Che voglia viver libero; è cosa tanto                                     | ,     |
| Che voglia viver libero; è cosa tanto difficile il pretender farlo servo, |       |
| quanto il voler far libero quello che                                     |       |
|                                                                           | 449   |
| Con qual arte può esser ingannato dai                                     |       |
|                                                                           | 466   |
| Romano; per l'odio che portava ad                                         |       |
| Annibale, il volle morto, sebben che                                      |       |
| disarmato fosse e disperso. »                                             | 496   |
|                                                                           | 507   |
| Perchè non acceda ad un accordo,                                          | -     |
|                                                                           | 536   |
|                                                                           | 54L   |
| Quando non si fondi male nell'asse-                                       |       |
| gnar un grado ad alcun suo citta-                                         |       |
|                                                                           | 544   |
| Desidera non esser comandato nè op-                                       |       |
| presso da' Grandi. IV.                                                    |       |
| Nemico del principe; qual male possa                                      |       |
| fargli maggiore.                                                          |       |
| Quando sia inutile per il suo domina-                                     |       |
| tore,                                                                     |       |
| Quando sia utile per il suo principe. »                                   |       |
| Perchè non abbia a favorire un reo,                                       |       |
| debbe egli stesso giudicarlo e pu-                                        |       |
|                                                                           | 480   |
| Perchè pria disendesse Manlio Capi-                                       |       |
| tolino, e poi lo condannasse a morte.                                     | » ivi |
| Machiwelli, vol. IX. 27                                                   |       |

guesse.

111. 242

| Povertà: Durò in Roma fino ai tempi di      |
|---------------------------------------------|
| Paolo Emilio. vul III. pag 513              |
| Produce migliori effetti che non la ric-    |
| ohezza , ivi                                |
| Di Machiavelli: V. Machiavelli              |
| » Era buon testimonio della di lui fede     |
| e bontà . VIII 359                          |
| Come possa reputarsi ricchezza. IX 31       |
| PRATICA (la) di conoscer siti e paesi,      |
| quanto sia necessaria in un capita-         |
| no, e come si acquisti. III 561             |
| PRATO (da) Nicolò: Legato pontificio a      |
| Firenze; tenta invano di ricondurvi         |
| la pace. I 19                               |
| Suo consiglio al Papa. » 122                |
| PRATO: occupata da Castruccio. Il. 527      |
| Perchè perduta da Fiorentini III. 366       |
| Occupata, saccheggiata, eo., dagli Spa-     |
| gnuoli. VIII. 266                           |
| PRE' Luca: che dicesse dell'imperadore      |
| Massimiliano IV. 124                        |
| Mandato dall'Imperadore ai Veneziani        |
| a trattar una tregua. " 216                 |
| Fu uno di quelli di cui fece più conto      |
| l'imperadore. 219                           |
| Ritratto ch'ei fece dell'imperatore. » ivi. |
| Si raccoglie esser un'abbreviatura di       |
| Prete Luca. VII. 423 e 442                  |
| PRECETTI (i) della Chiesa; non vengono      |
| etimati dagli ozigai: IX. 32                |

-- ,

| [22 P<br>PREDA (la): fatta in guer                 | ra : come distri-     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                    | vol. IV. pag. 445     |
| Presentata dal nemico;                             | è sieuro indi-        |
| zio d'un laccio ch'ess                             |                       |
| REDAZIONI: V. SCORBER                              | 12.                   |
| REDE (le); come distri                             |                       |
| mani.                                              | . III. 266            |
| REDICHE (Ir) di Frate Gi                           |                       |
| rola ; di che fossero p                            |                       |
| •                                                  | 241                   |
| REDICATORE (un): ragio                             | ona col Machia-       |
| velli sull'infelice situ                           | azione di Pisa.       |
|                                                    | VII. 486              |
| Richiesto al Machiavel                             |                       |
| dell'Arte della Lana.                              | VIII. 153, 433, 435   |
|                                                    | e 43g                 |
| REFETTO (un); perchè v                             | venisse richiesto     |
| a' Romani dagli Anais                              | ıti. 111. 33 <b>5</b> |
| REGADI; consiglio mag                              |                       |
| zia, e qual antorità a                             | vesse. * 188          |
| RELATI (i): di Francia;                            | avari e ricchi        |
| all'eccesso.                                       | IV. 183               |
| » Intervengono sempre                              |                       |
| e nel governo della                                |                       |
| stato.                                             | . , માં               |
| » Non avendo pratica di                            | oose di guer-         |
| ra, hanno bisogno d'e                              |                       |
| Intervenuti al Concilio d                          |                       |
| sti a partirsene, e per<br>temj (i): che Roma sole |                       |
| prodi cittadini, quali f                           | ossero III 119        |
| hear cinamir, dran r                               | 009CIU 1114           |

| Premj : Militari, che impartivano i Ro-      |
|----------------------------------------------|
| mani, quali fossero. vol. IV. pag. 478       |
| Debbono assegnarsi generosamente dai         |
| principi inverso l'agricoltura ed il         |
| commercio. 1X. 29                            |
| Premio (il) del soldato povero, è il disar-  |
| mato ricco. IV. 530                          |
| PRENESTINI (i); perchè si recassero          |
| sul fiume Allia incontro a' Romani. III, 539 |
| Preposto dell'ostello del re di Francia:     |
| sue incumbenze, attributi e salario. IV. 195 |
| Presente (il): inviato dalla Signoria di     |
| Firense a Giulio II in Marradi, qual         |
| fosse. VII. 334                              |
| Inviato al cardinale Carvajal, Legato        |
| pontificio all' imperadore. » 356            |
| Presenza (la): e le insegne d'uomo ri-       |
| verendo, vagliono a frenare una mol-         |
| titudine concitata. III. 202                 |
| D'un gentiluomo tenuto in rispetto, potè     |
| acquietare alcuni marinari tumultuanti       |
| in Venezia. > 505                            |
| Preti (i): quali obblighi noi abbiamo        |
| con essi.                                    |
| Poichè divenner padroni di quasi tutta       |
| Italia, non conoscendo il mestier del-       |
| l'armi, dovettero assoldare de fore-         |
| stieri. 1V. 69                               |
| PRETORE (il): mandato pel primo da' Ro-      |
| mani in Capua, e perchè. 111. 334            |
| Perchè da' Capuani richiesto a' Ro-          |
| mani. # 336                                  |

| 424 P                                      |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| PRETORIANI (i) soldati: non necessari      |           |
| agl'imperatori buoni. vol. III. pag.       | 62        |
| Da chi istituiti, ed a qual fine. IV.      |           |
| PRIGIONIA (la); non obbliga al manteni-    | 200       |
| mento delle promesse, perchè fatte         |           |
| per forsa. VIII.                           | 30        |
| PRINCIPATI (i): ereditari e nuovi, quali   | 30        |
| siano. IV.                                 | _         |
| Ereditari; sono meno difficili a mante-    | 9         |
| nersi, che non i puovi.                    |           |
| 107 1                                      | 10<br>11  |
|                                            | 23        |
| In quanti modi si governino.               | 23        |
| Ecclesiastici; come si acquistino e si     |           |
| mantengano, e da che siano sosten-         | ~         |
| tati. "                                    | 6о        |
| » Questi stati soltanto sono sicuri e fe-  |           |
| lici, e perchè.                            | ioi       |
| Per essere esaltati e mantenuti da         |           |
| Dio, non debbe d'essi tenersi pa-          |           |
| rola. »                                    | ivi       |
| PRINCIPATO (il): è uno de' tre stati buoni |           |
| di governo, il quale può convertirsi       |           |
| in Tirannide. 111,                         | 20        |
| Acquistate per virtù; facilmente si        |           |
| tiene. IV.                                 | 3 L       |
| Acquistato per fortuna; dissicilmente si   |           |
| tiene.                                     | 34        |
| Acquistato per scelleratezza; qual sia. »  | 45        |
| Civile; qual sia. "                        | 5 Ł       |
| Da che provenga, e da che causato.         | 52        |
| P Quando soglia periclitare.               | <b>55</b> |
| - ·                                        |           |

Debbe aver soldati propri, non già stra-

ivi

22 104

lo, o Numa

nieri.

| 426 P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Principe: Quali modi avrà a tenere per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| mantenersi in uno stato conquistato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vol. |
| III. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116  |
| Merita qualche sonsa, allorchè per so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| spetto non premia qualche suo capi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| tano. " 121 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125  |
| Divenuto sospettoso di qualche suo ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| pitano, come si comporti verso il me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132  |
| Che debba far per non cader in sospet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    |
| The state of the s | 125  |
| Debb'esser cauto circa il rimovere gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| •=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136  |
| Può esser accusato di vanità ed inco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| stanza, non meno che la moltitudine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210  |
| Sciolto dalle leggi; sarà vario ed im-<br>prudente più del popolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218  |
| E soggetto alle passioni più che il po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220  |
| In che sia inferiore, ed in che supe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221  |
| Che può far ciò che vuole; è pazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222  |
| Tristo; fa temere il mal presente, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| sperare nel futuro, e perchè. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivi  |
| Non teme di rovinare, osservando la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| fede a' suoi confederati. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224  |
| Osserva gli accordi meno che una re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| F =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225  |
| Con quai modi ha sempre cercato il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| suo maggior utile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226  |

| . <b>P</b>                                                      | 427         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Principe: Venuto in alta riputazione; per-                      |             |
| che non tema di venir assaltato dai                             |             |
| vicini. vol. III. pag.                                          | 238         |
| Prossimo o lontano da un potente te-                            |             |
| muto; come si governa. "                                        | ivi         |
| Impone una servità men dura di quella                           |             |
|                                                                 | 250         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | <b>2</b> 69 |
| Che debba fare per conservar le sue                             |             |
|                                                                 | 270         |
| Pria di cominciar una guerra debbe                              |             |
|                                                                 | 276         |
| Più che in altro, debbe confidar nel-                           |             |
|                                                                 | 27 <b>7</b> |
| Se debba attirarsi la guerra ne' pro-                           | •           |
| pri stati, ovvero portarla in quei dell'inimico.                | -0/         |
|                                                                 | 284         |
| » Ragioni in favore dell'uno e dell'al-<br>tro partito. » 286 a | <b>2</b> 20 |
| Che voglia far gran cose; qual arte                             | 2013        |
|                                                                 | 200         |
| Che debba fare per divenire potente.                            |             |
| Debbe lasciarsi toglier alcuna cosa piut-                       | -9-         |
| tosto con le forze, anzichè con la                              |             |
|                                                                 | 204         |
| Come dovrà contenersi con uno o più                             | -9+         |
|                                                                 | ivi         |
| Che si serve di milisie ausiliarie; non                         |             |
| ha su d'esse autorità alcuna, selo ve                           |             |
|                                                                 | 552         |
| Qual partito prender dovrà, piuttosto                           |             |
| aba valorei di milisia ansiliaria                               | iui         |

| 428 P                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Principe: Ambizioso; non ha occasione<br>più opportuna ad occupar i luoghi |                     |
| altrui, che l'esser richiesto a soc-<br>correrli. vol. III. pag.           | 333                 |
| Come potrà distoglier da sè carico o in-                                   |                     |
| famia per sentenze, e scemarsi ca-                                         |                     |
| gioni di calunnia ed odio.                                                 | 335                 |
| Umano e domestico; è più amato e<br>meno temuto per conto della Li-        |                     |
|                                                                            | 336                 |
| Qual è lo stato per esso il più infe-                                      | 330                 |
|                                                                            | 34 <sub>L</sub>     |
| Quando spegner assolutamente dovrà                                         | •                   |
|                                                                            | 345                 |
| Come accader potrà d'esser tenuto igno-<br>rante o vile.                   | وو                  |
|                                                                            | <i>เ</i> บ <b>เ</b> |
| Perchè sia cagione della paura e del-<br>l'odio de suoi sudditi.           | 348                 |
| Saggio e buono; non edificherà giam-                                       | <i>3</i> 40         |
| mai fortezze, e perchè. » 350, e lX                                        | . 45                |
| Si mantiene in stato non per le for-                                       |                     |
| tezze, ma per la volontà degli 110-                                        |                     |
| mini, III.                                                                 | 353                 |
| Come, in luogo delle fortezze, dovrà                                       |                     |
|                                                                            | 558                 |
| Assaltato; non debbe ricusar gli ac-                                       |                     |
|                                                                            | 366                 |
| Deve punire ogni violazione del diritto                                    | 7                   |
| delle genti. »  Che ben governa; induce altrui a sot-                      | 370                 |
| tomettersi ad esso volontariamente.                                        | <b>388</b>          |
| PATTO COLDS MA COM A AND MANUELLE THE TREE SAN A                           | 200                 |

Debhe voler acquistar gloria, e come. # 459

| Principe: Assaltato da molti; quale rime- |    |
|-------------------------------------------|----|
| dio usar dovrà. vol. III. pag. 460 a 463  | j  |
| Che troppo desideri esser amato; può      |    |
| divenir disprezzabile. " 3495             |    |
| Che troppo desideri esser temuto; di-     |    |
| viene odloso.                             | ,  |
| Debbe imitar Valerio, e non Manlio,       |    |
| e perchè. » 504                           |    |
| Debbe cercar ne' soggetti ubbidienza ed   |    |
| amore " ite                               |    |
| Perchè venga odiato dal popolo. " 507     |    |
| Perchè non possa mantenersi amiche        |    |
| le parti d'una città. » 517               |    |
| Perchè non acceda ad un accordo,          |    |
| quai modi soglion tenersi. > 536          |    |
| Come non può ingannarsi nel giudicar      |    |
| gli uomini.                               |    |
| Che si fa capo d'una deliberazione        |    |
| grave ed importante, come dovrà           |    |
| contenersi. • 546                         |    |
| Che abbisogna da un altro principe        |    |
| d'una presta deliberazione, non debbe     |    |
| dargli tempo a risolversi. " 572          |    |
| Naturale; può meno offendere, ed es-      | ,  |
| ser più amato. IV. 100                    | ķ. |
| Nuovo; è costretto ad offender i nuovi    | `  |
| suoi sudditi.                             |    |
| s Come contenersi dovrà inverso la li-    | ٠  |
| nea del principe che già dominava i       |    |
| nuovi suoi stati.                         | •  |
| Per assicurarsi de' nuovi stati, do-      |    |

| - 40                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| vrà o andarvi ad abitare, o man-<br>darvi delle colonie. vol. IV pag. 14 |
| ncipe: Prudente; debbe conoscer da                                       |
| lontano i mali d'uno stato, non aven-                                    |
| dovi più rimedio approssimati che                                        |
| siano. ' y 18                                                            |
| Può più facilmente tener quelle città                                    |
| use a viver sotto un principe, la cui                                    |
| discendenza sia spenta, che non quelle                                   |
| costituite in repubblica, e perchè 28                                    |
| e seg                                                                    |
| luovo ; debbe confidar più nella sua                                     |
| virtù, che non nella sua fortuna. » 30                                   |
| Come viver dovrá co' suoi sudditi. " 51                                  |
| atto col favor de' grandi, si mantiene                                   |
| con più difficoltà che non se fatto                                      |
| col favor del popolo, e perchè. " ivi                                    |
| lon può assicurarsi del popolo, ma                                       |
| bensi de' grandi, e perchè. " 53                                         |
| uò far di meno de grandi, ma non                                         |
| del popolo.                                                              |
| uò far e disfar i grandi a suo ta-                                       |
| lento. " ivi                                                             |
| 'atto col favor del popolo, debbe man-                                   |
| tenerselo amico. • 54 e 96                                               |
| Quale, e quando possa confidar nel po-                                   |
| polo. · y 55                                                             |
| Quando, e perchè ne pericoli non                                         |
| sarà in tempo di pigliar l'autorità as-                                  |
| soluta. • 56                                                             |
| ual differenza troverà ne'suoi sud-                                      |

| 432 P                                |             |
|--------------------------------------|-------------|
| diti ne' tempi quieti, e negli       | 27-         |
| versi. vol. IV.                      |             |
| Principe: Savio; come dovrà co       |             |
| nersi.                               | » ivi       |
| Qual sia quello che può reggersi     | con         |
| le proprie forze, e quello che a     | bbi-        |
| sogna delle akrui.                   | » 57        |
| Che abbisogna delle forze altrui,    |             |
| far dovrà.                           | » iyi       |
| Perchè non potrà venir assaltato.    | <b>58</b>   |
| Potente e animoso; come si conf      | ierrà       |
| sul dubbio d'una sedizione.          | <b>"</b> 59 |
| Prudente; debbe saper tener fermi    | gli         |
| animi de' suoi sudditi, al caso o    | l' un       |
| assedio.                             | », ivi      |
| Debbe andar in persona, ed esser     |             |
| capitano de' suoi eserciti.          | <b>∍</b> 66 |
| Savio; non si vale dell'armi ausilia | rie ő       |
| mercenarie, bensì delle proprie.     |             |
| » Conosce i mali pria che nas ano    |             |
| Non debbe attendere che alla         |             |
| guerra.                              | » 76        |
| Disarmato; a qual infamia venga e    | -           |
| sto.                                 | » 77        |
| Ignaro della milizia; non può es     |             |
| stimato da' soldati , nè fidarsi     |             |
| e881.                                | ું ગ દેશાં  |
| Quando, e come dovrà esercitarsi n   |             |
| guerra.                              | » ivi       |
| Quali cognizioni dovrà acquistare.   | <b>→</b> 78 |

|                                            | 4           |
|--------------------------------------------|-------------|
| Principe: Qual sia l'esercizio della mente |             |
| che far dovrà. vol. IV. pag.               | 79          |
| Debbe, mercè la lettura delle istorie,     | • •         |
| imitar le gesta e le azioni degli uo-      |             |
|                                            | ioż         |
|                                            | 176         |
| Savio; come dovrà contenersi, al caso      |             |
| d'avversa fortuna, per poter a' di lei     |             |
| colpi resistere.                           | ivi         |
| Quai modi e governi tener dovrà con i      |             |
| sudditi e con gli amici.                   | 80          |
| Che voglia mantenersi; qual arte ap-       |             |
| prendere dovrà.                            | iv <b>š</b> |
|                                            | .,,         |
| Dovrebbe posseder tutte le buone qua-      | •           |
| lità, "                                    | 48          |
| Come dovrà contenersi circa que'vizi       |             |
| che gli potrebber togliere, e no, lo       |             |
| stato. • ivi, e                            | 82          |
| Dovrebb' esser liberale, e come.           | 8.2         |
| Come potrebbe divenir odioso ai sud-       |             |
| diti, e poco stimato dagli altri.          | 83          |
| Non debbe curarsi d'esser tenuto mi-       | •           |
|                                            |             |
| sero, ove non possa esser tenuto li-       | 95          |
| berale. 99 83 a                            | 95          |
| Deve bramare d'esser tenuto pietoso,       |             |
| non crudele; e quando e perchè pre-        |             |
| scinder da ciò gli converrà.               | 86          |
| Nuovo; non può fuggire il nome di          |             |
| crudele, e perchè.                         | ivi         |
| Com'esser debba grave e temperato.         | ivi         |
| Se sia meglio esser amato o temuto.        | 82          |
| Machiapelli, vol. IX. 28                   | <b>9</b>    |
| Medicinity Pool 1.A. 20                    | 4           |

| 434 P                                     |      |
|-------------------------------------------|------|
| Principe: Che si sonda su le parole degli |      |
|                                           | 89   |
| Debbe farsi temere, non odiare 88 e       | 30   |
| Che sia capo d'eserciti ; qual taccia non | •    |
| dovra curare, e perchè.                   | 88   |
| Savio; debbe fondarsi in ciò ch'è suo,    |      |
|                                           | ეი   |
| Debbe mantener la fede, e viver con       |      |
| integrità.                                | ivi  |
| Che cosa debba saper essere, e di qual    |      |
| natura partecipare.                       | 91   |
| •                                         | ivi  |
| Che imita solo il leone, qual indizio     | ivi  |
| Prudente; come osservar dovrà la          | . 40 |
| fede. "                                   | iyi  |
| Di quai cagioni legittime non potrà man-  |      |
| car giammai.                              | iøi  |
| Che sappia imitar la volpe, cosa otte-    |      |
| ner potrà.                                | 92   |
| Qual carattere aver dovrà.                | ivi  |
| Come potrà trovar degli uomini sem-       | •-•  |
| plici e buoni.                            | ioi  |
| Come posseder dovrà le buone qua-         | ivi  |
| Come contenersi dovrà in fatto di re-     | 444  |
| ligione.                                  | 95   |
| I mezzi onorevoli e lodati che impie-     | 9    |
| gherà per mantener lo stato, quali        |      |
|                                           | igi  |

| 456 P                                      |      |
|--------------------------------------------|------|
| Principe: Nuovo; come trattato dalla for-  |      |
| tuna. vol. IV. pag.                        | 112  |
| Savio; debbe nutrirsi qualche inimi-       |      |
| cizia, e perchè.                           | ivi  |
| Che prenda uno stato nuovo; come deb-      |      |
| ba contenersi con chi gliene favori        |      |
|                                            | 113  |
| Che ha paura de' popeli ; edifichi for-    |      |
|                                            | 114  |
| Che ha paura de' sorestieri; lasci le      |      |
| •••••                                      | 125  |
| Il non esser odiato dal popolo sarà per    |      |
|                                            | ivi  |
|                                            | 116  |
| Debbe imitar Bernabò di Milano, e          |      |
| perchè.                                    | 117  |
| Debbe in ogni sua azione dar sama          |      |
|                                            | ivi  |
| Debbe mostrarsi, anzi che neutrale, o      |      |
|                                            | i9 i |
| Verrà richiesto della neutralità da chi    | _    |
|                                            | 118  |
| » Verrà, all'incontro, richiesto a prender |      |
|                                            | 119- |
| Quando collegarsi dovrà, per ossen-        |      |
| der altrui, con une più di se po-          |      |
| tente.                                     | ivd  |
| Debbe mostrarsi amator della virtù, ed     |      |
| onorar gli eccellenti in ogni arte.        | 120  |
| Debbe animar il commercio e l'agricol-     |      |
| Kira. **                                   | imi  |

| r                                          | 43          |
|--------------------------------------------|-------------|
| Principe: Debbe con seste e spettacoli te- | • •         |
| ner occupati i popoli, e ragunarsi         |             |
| talvolta con essi. vol. 1V. pag.           | 12t         |
| Quanto dovrà esser eauto nella scelta      |             |
| de' ministri.                              | ivi         |
| La miglior congettura che far si possa     |             |
| di lui, si è il riguardar chi si tien      |             |
| d'intorno.                                 | iri         |
| Il primo di lui errore si è la cattiva     |             |
| scelta de' suoi ministri.                  | 122         |
| Che far dovrà per mantener buoni i suoi    |             |
| ministri. » ivi, e                         | 123         |
| Quando confidar possa ne' suoi mini-       |             |
|                                            | 123         |
| Prudente; qual modo tener dovrà onde       |             |
|                                            | 124         |
| Quando esser dovrà ostinato nelle sue      |             |
| deliberazioni. »                           | ivi         |
| Come e perchè possa precipitare.           | iv <b>i</b> |
|                                            | 125         |
| Saggio e prudente; non è tale per chi      |             |
| ha d'intorno, ma bensì per sè stes-        |             |
| 80. <b>*</b>                               | ivi         |
| Debbe con uno consigliarsi, e non con      |             |
| molti.                                     | iri         |
| La di lui prudensa non nasce dai buoni     |             |
| consigli; questi bensì nascono da          | . ,,        |
| quella. • 126, e IX                        |             |
| Nuovo; come potrà sembrar antico. IV.      | 120         |
| Come potrà aver duplicata la gloria o      | iợi         |
| . la vergo gna. »                          | 646         |

| 4 | 38 <b>P</b>                                |     |
|---|--------------------------------------------|-----|
| I | Principe: Che tutto confida nella fortuna; |     |
|   | col variar di questa esso rovina. vol. I   | ▼.  |
|   | pag. 1                                     |     |
|   | Sarà felice od infelice, secondo che sa-   | -   |
|   |                                            | ivi |
|   | Non può sostener il peso del principato    | ••• |
|   | senza la nobiltà.                          | 5 L |
|   | Quali vantaggi ritrarrà dal tener i suoi   |     |
|   | eserciti sempre negli ordini ed eser-      |     |
|   |                                            | 46  |
|   | Italiano; come potrebbe divenir Signore    | •   |
|   | di tutta Italia. " 5                       | 40  |
|   | Come possa conoscere qual fortuna siano    | •   |
|   | per aver due che fra loro combat-          |     |
|   | tono. VIII. 3                              | 30  |
|   | Debb' evitare d'attirarsi l'odio e il di-  | ,   |
|   | sprezzo de' suoi sudditi 407 e 4           | lı  |
|   | Se debba preferir l'odio al disprezzo, o   |     |
|   | questo a quello.                           | isi |
|   | Neutrale; è odiato da chi perde e di-      |     |
|   | spregiato da chi vince. "                  | iøi |
|   | Come contenersi dovrà nel governo dei      |     |
|   | suoi stati, se composti di diverse         |     |
|   | membra.                                    | 121 |
|   | Nuovo; se dovrà più giovarsi dell'uma-     | -   |
|   | nità, fede e religione, o dell'opposte     |     |
|   |                                            | 426 |
|   | Buono e savio; debbe amar la pace e        |     |
|   | fuggir la guerra. IX.                      | 6   |
|   | Da quali consiglieri guardarsi dovrà. »    | 10  |
|   |                                            |     |

| soluta solo agli eserciti, nel resto<br>opera sempre con l'altrui consi-<br>glio. | 44  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                   | •   |
|                                                                                   | •   |
| glio. vol. IX. pog. Principe: Come conterrassi per intender                       |     |
| il vero.                                                                          | ivi |
| Savio e buono; debb'esser amatore ed                                              |     |
| esaltatore degli nomini letterati. 🤛                                              | iri |
| Debbe aprire studi pubblici a profitto                                            |     |
| della gioventù. "                                                                 | iri |
| Come può acquistar gloria grande nel-<br>l'aver dato principio al suo princi-     |     |
| pato.                                                                             | 45  |
| Verso chi debha esser grato, temuto,                                              | 49  |
| giusto e fedele.                                                                  | ivi |
| Qual esser debba il di lui fine.                                                  | ivi |
| A chi dovrà conceder gradi e dignità.                                             | ivi |
| Quali cose ottime dovrà introdurre si-                                            | *** |
| mili alle antiche.                                                                | ivi |
| Debbe mantener la fede, in ispecie                                                |     |
| pubblica, e viver con integrità. »                                                | 46  |
| Non debbe dar giammai occasione di                                                | •   |
| scandalo, »                                                                       | ivi |
| Debbe all'incentro impedire o preve-                                              |     |
| nire che si commetta il male. »                                                   | ivi |
| Debbe con ogni ssorzo reprimer le ca-                                             |     |
| lunnie. "                                                                         | ivi |
| Debbe amar gli eccellenti in ogni arte. »                                         | 47  |
| Debbe far st che i suoi popoli non ab-                                            | •   |
| biano a mancar di nutrimento. »                                                   | ivi |
| Debbe porre i viveri a prezzi onesti,                                             |     |
| e perchè.                                                                         | iri |

| Ė                                        | 441          |
|------------------------------------------|--------------|
| Principe: Come dovrà seguir l'opinione   | 77-          |
| de' suoi ministri. vol. 1X. pag.         | 48           |
| Esso ignavo, e il suo ministro infedele, | •            |
| sono la cagione della rovina dello       |              |
| stato. »                                 | 50           |
| Tiranno; con qual arte suol gover-       |              |
| parsi. »                                 | 5 L          |
| » Non vive che per propria utilità. »    | ivi          |
| » Finge religione e umanità, per dar     |              |
| essetto ai maligni suoi pensieri.        | iri          |
| » Rompe le leggi dello stato, e lo go-   |              |
| verna tirannicamente. »                  | ivi          |
| » Rompe non meno le leggi antiche,       |              |
| sotto le quali eran lungo tempo gli      | <b>.</b> .   |
| uomini vissuti.                          | 52           |
| " Toglie ai magistrati, per ridurli a    | ••           |
| sè, tutti i segni d'onori e autorità.    | iyi          |
| no impone che taglie gravi, nè pro-      | ivi          |
| nunzia che giudizi ingiusti.             |              |
| faccende che sogliono farsi pubbli-      |              |
| che.                                     | ivi          |
| De Converte in superbia e crudeltà la    | •            |
| severità e l'umanità, simulate in prin-  |              |
|                                          | » iei        |
| » Svolge ogni forma di governo, e tra-   |              |
| muta gli uomini come le mandrie. »       | igi          |
| » Ha per massima, non mai abbastan-      |              |
| za detestata, che - Gli uomini si        |              |
| debbono o vezzeggiare o spegne-          |              |
| re. —                                    | » <u>5</u> 3 |

| 440  | P                                              |
|------|------------------------------------------------|
| Prin | cipe: tiranno; Impoverisce e con-              |
|      | suma le città con le morti spesse e            |
|      | continue. vol. IX. pag.                        |
| •    | Come soglia crudelmente trattare chi           |
|      | biasima il suo tirannico governo. 💌            |
|      | Come si dimostri nel suo governo. »            |
|      | Fa e dissa gli uomini a sua posta, »           |
|      | Preserisce la servitù alla benevolenza         |
|      | degli uomini, ed esser più temuto              |
|      | che amato.                                     |
| •    | Col suo tirannico governo sa viver i           |
|      | sudditi pieni d'indignazione, e si             |
|      | rende egli stesso infelice e malsi-            |
|      | curo.                                          |
| 39   | Per gl'infiaiti suoi bisogai è forzato         |
| ś    | a ricorrere a sempre nuovi mezzi di<br>rapine. |
| _    | Suol tener le vie le più disoneste             |
| יינ  | ond'estorquer danaro dai sudditi.              |
|      | È cagione della miseria e dei peo-             |
| "    | cati dei popoli da esso tirannicamente         |
|      | governati.                                     |
| *    | Non pago di tiranneggiar i cittadini,          |
|      | volgesi ad opprimer pur anco i con-            |
|      | tadini, »                                      |
| . 1  | Favorisce la plebe, e batte i grandi,          |
|      | i quali teme contrari al suo dispo-            |
|      | tico dominio.                                  |
| U    | mano; debbe abborrir i tempi de' cat-          |
|      | tivi governi, e studiarsi di seguir            |
|      | quelli de buoni.                               |

| P                                             | 445   |
|-----------------------------------------------|-------|
| PRINCIPE (il): (l'bro di Machiavelli),        | • •   |
| come abbia avuto origine. vol.                | VIII. |
| pag.                                          |       |
| PRINCIPI (i) : edificati dalla vita santa dei | •     |
| primi pontesies, si risolsero ad ab-          |       |
| bracciare la religione cristiana.             | 21    |
| Come sogliano esser grati.                    | 73    |
| Buoni; non hanno bisogno di moltitu-          |       |
| dine di legioni a difendersi, venendo         |       |
| difesi da' loro costumi, e dalla bene-        |       |
| volenza del popolo.                           | 62    |
| Cattivi; non possono disendersi con le        |       |
| loro numerose legioni da que nemici           |       |
| sus itatisi contro per i loro rei co-         |       |
| stumi, e per la loro malvagia vita.           | iri   |
| Hanno a tener una di queste due vie:          |       |
| o quella che loro porge sicurezza in          |       |
| vita e gloria dopo morte; o quella            | ,     |
| che loro porge angustie in vita, ed           |       |
| infamia dopo morte. 20                        | -     |
| Virtuosi; sono sufficienti ad acquistar       |       |
| il mondo con due delle loro succes-           |       |
| sioni. " 103, e 13                            |       |
| Fra i molti che sono e sono stati,            | •     |
| pochi se ne contano de' buoni e               |       |
| savi: quali però si debbano fra essi          |       |
| eccettuare. III.                              | 216   |
| Alcuni di loro hanno dipoi desiderato         | •     |
| quei che avean già satto morire. »            | 215   |
| Italiani; han fatto Italia serva de' fe-      | •     |
|                                               |       |
|                                               |       |
|                                               |       |
|                                               |       |

| 444 | P                                                                             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | restieri, per aver confidato più nella                                        |             |
|     | milizia a cavallo, che in quella a                                            |             |
|     | piedi. vol. III. pag.                                                         | 318         |
| Pri | cipi: Moderni: uon voglion compren-                                           |             |
|     | dere la necessità di risuscitar gli or-                                       |             |
|     |                                                                               | 32 <b>3</b> |
| H   | anno a prender per loro specchio la                                           |             |
|     | vita de principi buoni. "                                                     | 40 <b>8</b> |
| 1   | più di loro han perduto e vita e stato,                                       |             |
|     | più per mezzo di congiure che non                                             | _           |
|     | <b>Ω</b> Ι '                                                                  | 409         |
| S   | on offesi più dalle minacce, che non                                          |             |
| _   | dalle stesse offese. "411 e                                                   | 427         |
| A   | ssezionati al popolo e spenti per con-                                        |             |
| _   | giura; sono dal popolo vendicati. »                                           | 456         |
|     | on hanno maggior nemico della con-                                            |             |
| c,  |                                                                               | 441         |
| 3   | ono cagione di molti inconvenienti per                                        |             |
|     | voler commetter ad altri le lore azio-<br>ni militari.                        | 151         |
| 184 |                                                                               | 454         |
|     | lertansi laude e biasimo, e perchè. »<br>oro ostinazione, odj ed ambizione da | w           |
| L   | che procedano, e di che sian poi ca-                                          |             |
|     |                                                                               | 465         |
| M   | loderni; qual errore commettano in                                            | 400         |
|     | mandar nei luoghi più d'un capo o                                             |             |
|     |                                                                               | 478         |
| D   | Sebbono assai paventar i tumulti pro-                                         | 47-         |
|     |                                                                               | 514         |
| Ī   | De' nostri tempi; quali errori facciano                                       |             |
|     | nel giudicar le cose grandi.                                                  | 517         |

| 446 P                                                                  |               |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| cono; debbono attirarsi piuttos                                        | tσ            |       |
| quello de' deboli, anziche quello d                                    | ei            |       |
| potenti. vol. IV. pa                                                   |               |       |
| Principi: De' nostri tempi; qual difficol                              |               |       |
| abbiano di meno degl' imperatori re                                    |               |       |
| mani.                                                                  |               | 10    |
| · Debbon ora soddisfar più ai popoli cl                                |               | _     |
|                                                                        | <b>77</b>     | iv    |
| Per tener il loro stato sicuramente                                    | _             |       |
| come si contengano.                                                    |               | 100   |
| Quando, e come diventino grandi.                                       | <del></del> . | 112   |
| Sogliono edificar le fortezze, per tene<br>con più sicurezza lo stato. |               | 113   |
| Mal risoluti; segnono la via della ner                                 |               | 11.   |
|                                                                        |               | 119   |
| Debbono fuggire di star a discrezion                                   |               | •••   |
| 19 1.                                                                  | •••           | t 20  |
| Che han perso lo stato; non accusir                                    | 10            |       |
| la fortuna, ma bensì l'ignavia loro.                                   | "             | 127   |
| > » E perchè.                                                          | ,             | 128   |
| Debbono spendere in tre cose, e qua                                    | li            |       |
| esse siano.                                                            |               | 217   |
| Quali siano quelli che possano, o no, r                                | i-            |       |
| durre la milizia ne' modi autichi.                                     | "             | 554   |
|                                                                        | e             |       |
| / comandare un esercito.                                               | <b>.</b>      | 535   |
| Italiani; qual colpa abbiano, e qu                                     | al            | - 7 - |
| pena ne portino.                                                       |               | 537   |
| » Sono pieni di cattive qualità.                                       |               | 538   |
| Moderni; se leggesser le gesta deg                                     |               |       |
| antichi, qual vantaggio ne ritrai                                      |               | 540   |
| ianheia.                                                               | 77            | 940   |

| Principi: buoni; Vivon sicuri, mene per le |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| molte guardie che li circondano e per      |              |
| le tante leggi che promulgano, che uon     |              |
| per le loro buone qualità. vol. IX, p.     | 56           |
| Tiranni; non sono assicurati da tutti i    |              |
| loro eserciti contro que'nemici su-        |              |
| scitatisi per i rei costumi loro e per     |              |
| la loro malvagia vita.                     | 57           |
| Per le istorie posson apprendere la via    | •            |
| della gloria e del biasimo, non che        |              |
| della sicurtà e del timore.                | iri          |
| Buoni; quai beni arrecassero a Ro-         |              |
| ma. »                                      | ivi          |
| Cattivi ; quai mali apportassero a Ro-     |              |
| ma.                                        | 5 <b>8</b> - |
| PRINCIPI (i) d'Alemagna : non vogliono la  |              |
| grandezza dell'imperatore, e per-          |              |
| chè. 1V. 204 e                             |              |
| Sono inimicati dall'imperadore. » 205 e    | 223          |
| Quai danni rechino all'imperadore per      |              |
| non aiutarlo. » 206 e                      | 224          |
| Sono di due sorti; temporali e spiri-      | _            |
| tuali. == 207 e                            |              |
| " Quali siano i temporali, "               | i <b>vi</b>  |
| » E quali gli spirituali.                  | iợi          |
| " Temporali; sono per l'imperadore         |              |
| inutili amici e poco formidabili ne-       | _            |
| <del>-</del>                               | 225          |
| m Spirituali; non possono savorir l'im-    |              |
| prese dell' imperadore.                    | 226          |

| <u> </u>                                    | 449  |
|---------------------------------------------|------|
| PRINCIPI: una delle tre schiere degli eser- | ,    |
| citi romani; e qual fosse la loro in-       |      |
| cumbenza. vol. 111. pag.                    |      |
| Ove fossero collocati negli eserciti. 1V.   |      |
| PRINCIPI (i) tristi; non possono partorir   |      |
|                                             | 38   |
| PRIVATO (un); per quai modi possa dive-     |      |
| nir principe. IV. 45                        | e 52 |
| PRIVERNATI (i); al cospetto del senato      |      |
| romano, e da questo giudicati. III.         | 345  |
|                                             | seg. |
| PRIVILEGIO (il), che aveano i Romani,       | •    |
|                                             | 262  |
| PROCONSOLATO. (il): magistratura creata     |      |
| per la prima volta in P. Filone, e          |      |
| perchè. Ill.                                | 509  |
| Fu la potissima cagione della servitù di    | •    |
|                                             | ivi  |
| PRODIGI (i): precedono sempre i grandi      |      |
| . '.                                        | 212  |
| La di loro cagione da chi debba discor-     |      |
| rersi, e da che possano provenire>          | 212  |
| PROFANAZIONE (la) de' tempj e luoghi pii,   |      |
| quanto sia dannabile anche nelle            |      |
|                                             | 13   |
| PROFETI (i); come, e che cosa otten-        |      |
| nero. IV.                                   | 33   |
| PROPEZIE; funestissime adun Frate fran-     |      |
| cescano. VIII.                              | 36a  |
| PROLUNGAZIONE (la) d'imperi e magi-         |      |
| Machiavelli, vol. IX. 29                    |      |
|                                             |      |

| 45e <b>P</b>                                      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| strati, su una delle cagioni per cui              |     |
| rovinò la repubblica romana. vol.                 |     |
| pag.                                              |     |
| Prolungazione: Effetti perniciosi per essa        |     |
|                                                   | 500 |
| PROMESE (le): fatte per forza, non è              | Jug |
|                                                   | 568 |
|                                                   | 300 |
| Fatte in prigione, non si è tenuti ad osservarie. | 7.  |
|                                                   |     |
| PRONOMI (i); in Italia sono variati. V.           | .9  |
| PRONUNZIA (la); fa differenti le lingue.          | เซเ |
| PROPRIETA' del mosto bollente. VIII.              | 365 |
| PROVA (la): per elegger un soldato; come          |     |
|                                                   | 282 |
| Di virtù; non puessi sare in persone              |     |
| delle quali non si abbia pratica. »               | ivi |
| Di congettura; in qual modo si fac-               |     |
| cia. »                                            | ivi |
| PROVENZALI (i); furono i primi a scri-            |     |
| ver in versi. V.                                  | 27  |
| PROVERBIO: In uso presso gli antichi Ro-          | -,  |
| mani, indicante estremo pericelo di               |     |
|                                                   | 302 |
| Insultante il popolo; reputato faiso o            | 502 |
| more desende le circosterne IV                    | 55  |
| vero, secondo le circostanze. IV.                 |     |
| PROVERED (due) fiorentini: VIII.                  | 407 |
| Provincia (la) del Dominio fiorentino (per        |     |
| i frati Minori); da farsene una sola              |     |
| separata dal resto di Toscana. » 152 e            | ι54 |
| PROVINCIA (una); si perde più facilmente          |     |
| che non una terra difesa.                         | 512 |

| PROVINCIE (le): sopra le altre corrotte;   |
|--------------------------------------------|
| sono l'Italia, la Francia e la Spa-        |
| gna. vol. III pag. 205                     |
| Quelle atte ad esser regno, volerle far    |
| repubblica; e quelle atte ad esser         |
| repubblica, volerle far regno, quanto      |
| difficil sia. "209                         |
| Come e perchè abbian cangiato di           |
| -                                          |
| nome, » 271                                |
| Piene di delizie; son perniciosi acqui-    |
| sti. " 329                                 |
| Unite ed essemminate e disunite e scan-    |
| dalose, quali essetti producano. IV. 291   |
| Quelle ov'è danaro ed ordine, sono il      |
| nervo d'uno stato. 1X. 32                  |
| PROVVISIONE (la) ai popoli propinqui, per- |
| chè diasi dai principi. III. 379           |
| PROVVISIONI (le) mantenute ai capi degli   |
| eserciti in tempo di pace, è modo          |
| eorrottissimo. 1V. 260                     |
| PRUDENZA (la): usata dal senato roma-      |
| no, III. 191                               |
| Del principe; non nasce dai buoni con-     |
| sigli, questi bensì nascono da quella. IV. |
| 126, e 1X. 44                              |
|                                            |
| PUBBLICOLA; perchè i cattivi effetti del   |
| BURBLIOOL CO. 6                            |
| PUBBLICOLI (i); furono tutti benigni ed    |
| amatori del popolo. » 576                  |
| PUBBLIO DECIO, tribuno: come con-          |

| <b>4</b> 52 ₽                             |     |
|-------------------------------------------|-----|
| fortò Cornelio, che correa pericolo       |     |
| d'esser preso da' Sanniti. vol. III. p.   | 562 |
| Pubblio Decio, tribuno: L'aver avuto per- |     |
| fetta cognizione del sito, fu causa       |     |
| che il suo consiglio sortisse buon ef-    |     |
|                                           | 563 |
| PUBBLIO RUBEZIO; persuade la plebe        |     |
| remana a sottomettersi al Consolo. »      | 77  |
| PUBBLIO SEMPRONIO tribuno; fa un'         | ••  |
| razione contro Appio censore, e per-      |     |
| chè. »                                    | 577 |
| PUBBILIO VALERIO; ricupera il Campi-      | ••  |
| doglio.                                   | 78  |
| Per hè corresse rischio d'esser dannato   | •   |
| all'esilio.                               | 119 |
| Come si assicurò degli Epidauri, dei      | _   |
|                                           | 498 |
| PUCCI: Antonio; commissario a Pietra-     | •   |
| santa.                                    | 527 |
| Lodato per le sue buone qualità.          | 328 |
| Muore. "                                  | iri |
| GIARNOZZO; sentenziato a morte, qual      |     |
| fautore dei Medici.                       | 432 |
| Giovanni; confinato. 1.                   | 320 |
| Puccio; lodato per la sua sagacità e      |     |
| prudenza. »                               | 30g |
| Confinato.                                | 320 |
| PULCELLA (la) d'Orleans; consiglia        |     |
| Carlo VII re di Francia, e gli fa ot-     |     |
| tener vittoria su gl'Inglesi. 1V.         | 425 |

| •                                          | 433         |
|--------------------------------------------|-------------|
| PULCI; famiglia fiorentina, le di cui      |             |
| case vengono consumate da un in-           |             |
| cendio. vol 1. pag.                        | 120         |
| Punizioni: aspre e straordinarie, sono im- |             |
| putate a chi comanda; delci ed or-         |             |
| dinarie, alle leggi. III. 500 e            | seg.        |
| Severissime; che i Romani infligge-        | •           |
| vano su d'una moltitudine errante. »       |             |
| » Fra tutte, quella della Decimazione      |             |
| era la più terribile, e perchè. »          | 58£         |
| Q                                          |             |
| <b>Y</b> ,                                 |             |
| QUALITA' (le): buone, come dovranno        |             |
| aversi da un principe vol. IV. pag.        |             |
| » Come dovrà averle ed osservarle.         | ivi         |
| Buone e cattive dell'imperador d'Ale-      |             |
|                                            | 229         |
| Virtuose ed onorevoli di Filippo Stroz-    |             |
| <b>zi</b> . 99                             | 244         |
| Di Cosimo Rucellai. " 247 a                |             |
| Necessarie in un soldato, quali siano.     | 314         |
| e IX                                       |             |
| Cattive de' soldati moderni, paragonate    |             |
| colle buone degli antichi. IV.             | 53 <b>5</b> |
| Buone; de soldati Svizzeri e Spa-          |             |
| h==                                        | 536         |
| ,                                          | -538        |
| . Che distinguono un cittadino nella sua   |             |
| patria, quali siano. 1X.                   | 9           |
| patria , quan siano.                       | 7           |
|                                            |             |

| 454 Q                                     |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Qualità: che arrecano ad un principo      | •     |
| onori, vittorie e buona sama vol          | IX.   |
|                                           | . 45  |
| Che debbe aver un ministro, perche        |       |
| rendasi meraviglioso.                     | , 47  |
| Che si ricercano in un ministro estero, x |       |
| Buone de' pochi buoni imperatori ro       |       |
| mani; rendevano alla loro difesa inu      |       |
| tili i soldati pretoriani e le moltoplic  |       |
| leggi.                                    | 56    |
| QUARANTIE (le); istituite in Venezia      |       |
|                                           | 188   |
| Querre (le) ne' popoli ; provengono dalle |       |
| gravezze imposte da principi pel so       |       |
| verchio loro spendere. IX                 |       |
| Questoni (i); cosa fossero, e quale i     |       |
| loro ufficio negli eserciti romani. IV    |       |
| Quiere (la); occasionata da' disordini    |       |
| produce poi danni e rovine irrepa         |       |
|                                           | 378   |
| QUINTO CURZIO; non seguitato ove          |       |
| dice i danari esser il nervo della        |       |
| guerra.                                   | 277   |
| QUINTO FABIO; come cangiasse in pes       |       |
| simi i suoi huoni costumi.                | , 16g |
| QUINTO LUTAZIO; come ingannasse           | i     |
| Cimbri vel passaggio d'un fiume. IV       | . 451 |
| QUINZIANO; incaricato dalla sorella d     |       |
| Commodo ad ucciderlo, perche non          |       |
|                                           | . 431 |
|                                           | -     |

| Q                                         | 4   | <b>455</b>  |
|-------------------------------------------|-----|-------------|
| QUINZIO: nella zussa de' Romani contro    | -   |             |
| a' Volsci, con alcune parole riordinò     |     |             |
| l'esercito, e fu vittorioso. vol. III. p. |     | 72          |
| Inviato da' Romani contro agli Equi,      |     | •           |
| in compagnia d'Agrippa, questi gli        |     |             |
| cede tutta l'amministrazione della guer-  |     |             |
|                                           |     | 478         |
| Fu di carattere benigno ed umano, e       | 1   | •           |
| conseguense di ciò.                       |     | 489         |
|                                           | ,   | 49 L        |
|                                           | , , | 5 <b>08</b> |
| Rifiuta che vengagli prolungato il con-   | ,   |             |
| solato.                                   | . ! | 509         |
| QUINZIO (L.) CINCINNATO: perchè creato    | ,   | _           |
| dittatore; e sue occupazioni al re-       |     |             |
|                                           |     | 51 L        |
| Ragunato un esercito liberò Minuzio, e    |     |             |
| lo privò del consolato; e suoi detti. »   |     | ivi         |
| QUINZIO (TITO): per impedir la legge      |     |             |
| Terentilla conduce la plebe romana        | ı   |             |
| contro a' Volsci.                         |     | 78          |
| Si fa mantener il giuramento fatto a      | l   |             |
| Pubblio Valerio.                          | ,   | ivi         |
| QUINZIO (TITO CINCINNATO) consolo: per    |     |             |
| la disunione fra esso e Gneo Giulio       |     |             |
| Mento, fermò le azioni di Roma            |     | 189         |
| Si oppone al senato per la creazione      |     |             |
| d'un Dittatore, ma cede poi al vo-        | •   |             |
| ler da' Tribuni.                          | ,   | iri         |

.

| RAGIONE (la); debbe domandarsi per via    |       |
|-------------------------------------------|-------|
| ordinaria, non mai per forza vol.         | . IX. |
| pag.                                      | 25    |
| RAGIONI (le); che paiono vere e nol sono, |       |
| quali siano. III. 339 e                   | 344   |
| RAMAZZOTTO, co' suoi soldati ed al-       |       |
| tri, fo il primo a gridare in favore      |       |
| dei Medici. VIII.                         | 268   |
| RAVENNA: si dà in poter de' Vene-         |       |
| ziani. II.                                | 93    |
| Per aver avuto una campagna grande,       |       |
| potè ben ordinarvisi la guerra fra gli    |       |
|                                           | 304   |
| RAZZA (la) di cavalli, come dovrebbe      |       |
| •                                         | 53 L  |
| RE (i): che debban fare per viver si-     |       |
| 2                                         | 266   |
| Dovranno errare, se non avranno in-       |       |
| torno a sè che uomini troppo ama-         | _     |
| tori o della guerra o della pace. »       | 269   |
| Non vogliono ciò che vogliono i po-       |       |
| poli, i quali non vogliono ciò che        | _     |
| vogliono i re. VIII.                      |       |
| Di Francia; sono più gagliardi, ric-      |       |
| chi e potenti che fossero mai. IV.        | 177   |
| » Perchè servansi, più che d'altri,       | _     |
|                                           | 180   |
| » Che debban fare volendo eleggere un     |       |
| Vescovo a loro modo.                      | 184   |

| R                                       | 457 |
|-----------------------------------------|-----|
| Re: di Napoli; V. Angid ed Arragona.    | -   |
| Di Roma; erano pervenuti a tal cor-     |     |
| ruzione, che, se duravano ancora,       |     |
| avrebbero insiem con essi corrotto in-  |     |
| teramente il popolo. vol. III pag.      | 90  |
| Virtuosi; mantengono libere le città. » |     |
| Commettuno modi crudelissimi volendo    | J   |
|                                         | 116 |
| Non si sa che ve ne fossero antica-     |     |
| mente in Italia, fuor di quei di Ro-    |     |
| ma, e del solo Porsena in Toscana. "    |     |
| De' nostri tempi; che recansi in per-   |     |
| sona nelle militari spedizioni, qual    |     |
|                                         | 454 |
| RE (il): non debbe aver imperio asso-   |     |
| luto, se non se negli eserciti, e per-  |     |
| chè.                                    | 263 |
| Fuor della guerra nulla può far senza   |     |
| esser consigliato, e come debba con-    |     |
| tenersi inverso i suoi consiglieri.     | 264 |
| Come dovrebbe ora ordinar i suoi sud-   |     |
| diti all'armi.                          | 323 |
| Di Francia; perchè, dopo occupato       | )   |
| Genova, e postovi un governatore fran-  |     |
| cese, dovette porvene uno geno-         |     |
| vese.                                   | 335 |
| Tacciato di viltà, per viver tribu-     |     |
| tario degli Svizzeri e dell'Inghil      |     |
| terra.                                  | 377 |
| Tacciato pur d'iguominia, per es        |     |
| sersi più volto ricomperato in su la    | ı . |
| seid più votto ricompenso :             | `   |

guerra.

VII. 26g

lia.

| Re: Di Spagna; for il primo motore di           |
|-------------------------------------------------|
| tutte le consusioni cristiane. vol. Vill.       |
| pag 575 e 579.                                  |
| RE SACRIFICOLO; perobè da' Romani               |
| creato, e qual fosse il di lui uffi-            |
| cie. III. 114                                   |
| REALE (moneignor) PROVENZALE; capitano          |
| di compagnia, spaventa Firenze. I. 181          |
| RECANATI; assegnata al papa. II. 107            |
| REDENTORE (un) o LIBERATORE dell' Ita-          |
| lia: quanto desiderato. IV. 138                 |
|                                                 |
| REGGIO; data al Marchese di Fer-                |
| rara. 11. 149                                   |
| REGINI (i); predati e uccisi da una le-         |
| gione romana postavi a loro guar-               |
| dia. 111. 332                                   |
| REGNI (i): hanno bisogno di rinnovarsi,         |
| e ridursi verso il loro principio 398           |
| Possono acquistarsi cen frande, ma con          |
| fraude non s'acquista gloria. » 564             |
| In ispecie gl' Italiani; perchè ora vivano      |
| in tanta debolezza. IV. 319                     |
| Rovinano per la soverchia ambisione             |
| de' potenti. V. 469                             |
| Per quali cagioni rovinino o prospe-            |
| rino. 947t                                      |
| REGNO (il): debbe ordinarsi da un solo. III. 56 |
| » E darsi in cara a molti                       |
| Che dipende solo dalla virtà d'un no-           |
| mo, è poco durabile, e perchè.                  |
| mo ' a hone detente ' a beramet a al            |

| <i>t</i> 00 <i>x</i>                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Regno : debbe aver soldati propri , non                              |  |
| già stranieri. vol. III. pag. 104 e 170                              |  |
| Come dovrà ordinarsi in potenza as-                                  |  |
| soluta. " 114                                                        |  |
| Di Napoli; per esser pieno d'uomini                                  |  |
| perniciosi, non poteva ordinarsi in 🖊                                |  |
| repubblica. 207, e seg.                                              |  |
| Dovea piuttosto erigersi in regno, e                                 |  |
| perchè. 208                                                          |  |
| Come dovrà formarsi ove sia egua glianza                             |  |
| di cittadini. " 209                                                  |  |
| Debbe costituirsi ov'è grande inegua-                                |  |
| glianza. 210                                                         |  |
| Ben ordinato; non acconsente che al-                                 |  |
| cun suo cittadino usi la guerra per                                  |  |
| arte. IV. 257 e 260                                                  |  |
| mana la compatible dei manadi mini-                                  |  |
| sono la corruttela dei re, ed i mini-<br>stri della tirannide. » 263 |  |
| Che stima più la cavalleria della fan-                               |  |
| teria, sarà sempre debole ed esposto                                 |  |
| ad egni rovina.                                                      |  |
| Degli Assiri; perchè durasse mill'anni                               |  |
| senza tumulti. 29292                                                 |  |
| Di Francia; perchè sicuro. III. 89                                   |  |
| » Assaltato dagl' Inglesi non soldati. 105                           |  |
| e 379                                                                |  |
| » Per la sua vastità non si risenti dei                              |  |
| disordini prodotti dal tener i popoli                                |  |
| e disarmati o non ben armati. » 379                                  |  |

| R                                          | 46 L |
|--------------------------------------------|------|
| Regno: di Francia; Vive sotto le leggi e   | 7~-  |
| sotto gli ordini , più che alcun altro     |      |
| regue, e perchè. vol. III pag.             | 308  |
| » È de' più ben ordinati e governati,      | - 3- |
|                                            | 98   |
|                                            | 151  |
| » Perchè potè venir assaltato da' po-      |      |
|                                            | 178  |
| Di Fortuna; come formato e ritratto. V.    |      |
| REGOLA (la), che mai o di rado falla,      | 73-  |
| qual sia. IX.                              | 23   |
| REGOLE generali, indispensabili da prati-  |      |
| carsi dai capitani degli eserciti. IV.     | 528  |
|                                            | 550  |
| REGOLO: V. ATTILIO.                        |      |
| Marco; quanto fosse povere, e sua do-      |      |
| manda al senato romano, mentrera           |      |
| al comando degli eserciti in Affrica. III. | 512  |
| RELAZIONE delle Sessioni tenute in Pisa,   |      |
| all'occasione del Concilio contro Giu-     |      |
| lio II, intimato dal Re di Francia.        |      |
| VIII.                                      | 125  |
| RELIGIONE (la): cristiana; como ve-        |      |
| nisse ampliata, e quando abbracciata       |      |
| da' principi ed imperadori. I.             | 21   |
| Stabilita in Roma da Numa. 111,            | 65   |
| È necessaria a voler mantenere una         |      |
| società.                                   | 66   |
| Quali effetti salutari concedesse a Ro-    |      |
| - 6a A                                     | 64   |

.

| ∡62 R                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Religione : Ov'essa è , facilmente s'in-                                   |     |
| troduceno l'armi. vol. III pag                                             | 67  |
| Perchè fosse da'Romani così facilmente                                     | - 1 |
| abbracciata.                                                               | 68  |
| Fu una delle prime cagioni della feli-                                     | -   |
| cità di Roma.                                                              | 69  |
| Osservata, è cagione della prosperità e                                    | - 3 |
| grandezza degli stati : dispregiata, lo                                    |     |
| è della loro rovina. ivi e                                                 | 71  |
| Quanto sia necessaria per mantenere                                        | •   |
| incorrotti i principi e i principati 🌶                                     | 70  |
| De' Gentili; su che fondata.                                               | 71  |
| I di lei fondamenti si debbono mante-                                      | -   |
| nere da qual siasi che abbia do-                                           |     |
| minio. "                                                                   | ivi |
| Cristiana; se si fosse mantenuta se-                                       |     |
| condo fu istituita, gli stati cristiani                                    | _   |
| sarebber più felici. " 73, e 1X.                                           | 8   |
| » L'esservene meno fra' popoli più pro-                                    |     |
| pinqui alla chiesa romana, è la ca-                                        | _   |
| gione della sua decadenza.                                                 | 73  |
| Giovò ai Romani per l'espugnazione di                                      |     |
| Vejo, ed alla restituzione de' tribuni                                     |     |
| nobili. »                                                                  | 76  |
| Fu conosciuta necessaria anche dai                                         | 0-  |
| Sanniti.                                                                   | 82  |
| Come fosse rigorosamente osservata dai<br>Romani.                          | 205 |
|                                                                            | 203 |
| Cristiana; è meno osservata nell'Ita-<br>lia, che non lo è nella Francia e |     |
|                                                                            | ivi |
| nella Spagna, e perchè. »                                                  | (Vi |

| Religione: cristiana; È all'incontro molto os- |
|------------------------------------------------|
| servata nell'Alemagna, e quai vantaggi         |
| perciò le ne provengono, vol. III. pag. 20     |
| » L più rara che mai ne' presenti              |
| tempi. > 20                                    |
| » È rimasta solo nell'Alemagna, e per-         |
| chè. nivi e 20                                 |
| » Per esser diversa dall'antica, ha pro-       |
| dotto diversa educazione ed altre con-         |
| seguenze. " 24                                 |
| Antica; beatificava nomini valorosi, al        |
| contrario la nostra soltanto uomini            |
| umili. , iv                                    |
| Nuova; cerca subito distrugger la              |
| vecchia. 9 26                                  |
| Cristiana; come spense la Gentile, » is        |
| Gentile; avrà fatto contro le sue pre-         |
| cedenti ciò che sece la Cristiana con-         |
| tr'essa, onde spegnerie. 26                    |
| Cristiana; venne ritirata verso il suo         |
| principio da S. Francesco e S. Do-             |
| menico. » 39                                   |
| Come per essa i Romani ispirassero             |
| confidenza ne' loro eserciti. " 53             |
| Debb'esser accompagnata colla virtù. » 530     |
| Come debba osservarsi da un prin-              |
| cipe. 1V. 9                                    |
| Cristiana; come abbia cambiato gli an-         |
| tichi modi militari nella guerra. 😕 35         |
| Molto osservata dagli antichi; era ezian-      |
| dio di molto lor vantaggio ne' com-            |
| hattimanti m / 24                              |

| 404 <b>n</b>                                 |
|----------------------------------------------|
| Religione: Sarebbe di egual vantaggio        |
| pur a noi in ogni nostra impresa,            |
| qualora si temesse e si osservasse. vol. IV. |
| pag. 426                                     |
| Come saggiamente adoprata da' Roma-          |
| ni, a tener a freuo gli eserciti. > 480      |
| Cristiana; rimuove ogni opinione su-         |
| perstiziosa. > 494                           |
| Di quali effetti salutari sia causa. 1X. 7   |
| Ov'essa è, ne deriva gran bene; ove          |
| non è, gran male.                            |
| Debbe osservarsi, più che da altri, da       |
| quelli che comandano. " ivi                  |
| Le di lei cerimonie, se mantengansi in-      |
| corrotte, mantengono incorrotti an-          |
| « che i governi. » 8                         |
| Perduta; si trae dietro mali infiniti. » ivi |
| Cristiana; debbe interpretarsi secondo       |
| la virtù, non secondo l'ozio. " 9            |
| P Qual beneficio abbia recato alle           |
| guerre. " 19                                 |
| Quando debba ridursi verso i suoi prin-      |
| cipj. >> 23                                  |
| In un governo corrotto ella è presso         |
| che spenta. > 53                             |
| Simulata da principi tiranni, onde con-      |
| dur a fine gli empi loro disegui. '> 51      |
| REMO; ucciso da' Romolo, III. 55 a 57, 59    |
| 99                                           |
| RENO (del) il Duga; capitano de' Ve-         |
| neti. 11 .316                                |

| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 465        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EPUBBLICA (la): si forma d'uno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| questi tre stati ; Principato , Ottimati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| e Popolare. vol. III. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         |
| Come dovrebbe ordinarsi perchè du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| rasse lungo tempo. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42         |
| Debbe ordinarsi da un solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>56</b>  |
| E darsi in cura a molti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 <b>7</b> |
| Debhe aver soldati propri, non gia stra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| nieri. " 101 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170        |
| Ben ordinata; debbe, senza riguardi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| premiar le buone azioni e punir le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| cattive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lit        |
| Per ordinarla in potenza assoluta, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114        |
| Che debba fare per non divenir ingrata inverso i suoi capitani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Veneziana; come si contenesse nel con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127        |
| ceder autorità ai suoi cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivi        |
| The second secon | 141        |
| In quale fra suoi cittadini possa più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145        |
| Debole; non sa prender un utile par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| tito. × 153 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156        |
| Quali ordini debba avere. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200        |
| Ove non possa in conto alcuno farsi, »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209        |
| Debbe costituirsi ov'è grand'egua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210        |
| Perchè non tema di rovinare, osser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| vando la fede a' suoi confederati. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224        |
| Machiavelli, vol. IX 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

R

| 466 R                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Repubblica: Osserva gli accordi più che                            |                    |
| non il principe. vol. III. pag.                                    | 225                |
| non il principe. vol. III. pag.<br>Maggior della Romana non ve n'è |                    |
| stata alcuna.                                                      | 256                |
| Impone una servitù più dura che non                                |                    |
|                                                                    | 250                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 253                |
|                                                                    | 269                |
| Che debba fare per assicurar le sue                                |                    |
|                                                                    | 270                |
| Debbe imitare il principato, se voglia                             |                    |
|                                                                    | 29 <b>I</b><br>325 |
| Ben ordinata; debb'esser cauta negli                               | JZJ                |
| acquisti di luoghi pieni di delizie. »                             | 320                |
| Romana; perchè non rovinò dopo l'ac-                               | <b>52</b> 9        |
| quisto di Capua.                                                   | ivi                |
| Che si serve di milizie ausiliari; non                             | •                  |
| ha su d'esse autorità veruna, ma                                   |                    |
| solo ve l'ha chi le manda. 🖘                                       | 332                |
| Qual partito abbia a prendere, piutto-                             |                    |
| sto che valersi di milizie ansiliari. »                            | ivi                |
| Ambiziosa; non ha cagione più oppor-                               |                    |
| tuna onde occupar i luoghi altrui,                                 | :                  |
| ch'esser richiesta a soccorrerli. »                                |                    |
| Stato infelicissimo per cesa qual sia.                             | 34ι                |
| Perchè sia cagione della paura e del-                              | 7 /0               |
|                                                                    | 3 48               |
| Se operi bene edificando fortezze, non                             |                    |
| nelle proprie terre, ma bensì in quelle<br>acquistate.             | <b>554</b>         |
| ardaisiaic.                                                        | UU4                |

| Ŕ                                         | 461         |
|-------------------------------------------|-------------|
| Repubblica: Debbe punire ogni violazione  | •           |
| del diritto delle genti. vol. III. pag.   | 370         |
| Non corrotta; non teme di congiure. »     | 457         |
|                                           | 445         |
| Come dovrà contenersi, scoperta che       | • •         |
| abbia una congiura, in vendicarla. »      | 446         |
| Come dovrà oprare, onde scoprir con       | ••          |
|                                           | 442         |
| Perchè abbia maggior vita e miglior       | • •         |
|                                           | 45 L        |
| Romana; crebbe più per virtù de' ca-      | •           |
|                                           | 469         |
| Suol trascurare gli nomini grandi e       |             |
|                                           | 479         |
| Ateniese; poiche sottomise la Spartana,   | .,,         |
| disegnò occupar la Sicilia.               | ivi         |
| Non debbe ad alcuna importante am-        |             |
| ministrazione preporre chi abbia ri-      |             |
|                                           | 483         |
| Perchè non possa ordinarsi perpetua. »    | 484         |
| Per tenerla con violenza che cosa vi      |             |
| abbisogna. "                              | 50 <b>o</b> |
| Per quali mezzi potrebbe divenir per-     |             |
| petua, »                                  | 5er         |
| Romana; perchè si risolvesse.             | 5o8         |
| Debole; non è capace di grandi e ge-      |             |
|                                           | 516         |
| Non può mantenersi amiche le parti        |             |
| d'una città, e perchè.                    | 517         |
| Non può stare senza cittadini riputati. » |             |
| Ben ordinata; che debbe fare perchè       |             |

.

| 408 R                                                 |            |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| la riputazione de' suoi cittadini no                  | œ          |              |
| le sia nociva. ool. III. pag                          |            | 52 L         |
| Repubblica: Romana; come severament                   | e          |              |
| punisse per via di giustizia gli es                   | ۴-         |              |
| rori di legioni intere, e di città.                   |            | 58 L         |
| Debbe mandar i suoi cittadini al co                   | -          |              |
| mando degli eserciti. 17                              | 7.         | 66           |
| Qual sia quella che non possa du                      | i-         |              |
| rare.                                                 | <b>?</b> ? | 142          |
| Può risolversi, salendo verso il prin                 | <b>!-</b>  |              |
| •                                                     |            | 150          |
| Non si può ordinare ov'è grande ine                   |            |              |
| B                                                     |            | 15 L         |
| Per ordinarla, a che debbasi aver ri                  |            |              |
| _ 9                                                   |            | 153          |
| Debbono esser in essa tre gradi d'uo                  |            |              |
|                                                       |            | <b>. 155</b> |
| Per formarne una con tre membra ch                    |            |              |
|                                                       |            | ivi          |
| Stabile; non si fa senza soddisfare all'u             |            |              |
| niversale de cittadini.                               |            | 198          |
| Che debba farsi perchè si mantenga                    |            |              |
| perfetta e corroborata da tutte le de                 |            | - C          |
| bite parti.                                           |            | 100          |
| Ben ordinata; non acconsente che al-                  |            |              |
| cun suo cittadino usi la guerra per<br>arte. 257      |            | <b>.</b> 6.  |
|                                                       |            | 200          |
| Come dovrebbe ora ordinare i suo<br>sudditi all'armi. |            | 323          |
| Quai vantaggi le ridonderanno dal tè                  |            | J Z J        |
| ner i suoi eserciti sempre negli or                   |            |              |
|                                                       |            | 346          |
| WIMI CU COCIVILAN.                                    |            | <b>J40</b>   |

| Repubblica: Di Firenze; ben ordinata         |
|----------------------------------------------|
| per la giustizia, non per l'armi vol. IV.    |
| pag. 543                                     |
| » Acconsente che si celebri in Pisa il       |
| Concilio contro Giulio II, e poi se          |
| ne pente. VIII. 99                           |
| » Ebbe, su tutti gli ordini religiosi, in    |
| maggior venerazione quello de Frati          |
| Minori. " 153                                |
| REPUBBLICA (la) de' Zoccoli, qual sia. » 439 |
| e 444                                        |
| REPUBBLICHE (le): di quante sorti ve ne      |
| siano. III. 18                               |
| Tre ve n'erano in Toscana: Firenze,          |
| Siena e Lucca, e perchè                      |
| pubblico, e poveri i cittadini. » 147        |
| » E perchè. » 480                            |
| Hanno più lunga vita quelle che si pos-      |
| sono rinnovare: non si rinnovando,           |
| non durano. » 392 e 399                      |
| Come riducansi verso il loro prin-           |
| cipio.                                       |
| Perchè in esse sia più facile aspirare       |
| al principato. » 437                         |
| Di quali inconvenienti sieno cagione,        |
| per dover addossar ad altri le loro          |
| azioni militari, ed errori che com-          |
| mettono. 454                                 |
| Loro ostinazione, odj ed ambizione da        |
| che procedano, e di che siano poi            |
| cagione. 465                                 |

| 470 R                                       |      |
|---------------------------------------------|------|
| Repubbliche: Moderne; qual etrere com-      |      |
| mettano in mandar ne luoghi più             |      |
| d'un capo o d'un commissario. vol-          | III. |
| Pag.                                        | 478  |
| Debbono assai paventare i tumulti oc-       |      |
|                                             | 514  |
| Dell'Alemagna; quant'abbiano bontà e        |      |
| religione, e quai vantaggi lor ne de-       |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 205  |
| Paghino le im-                              | _    |
| F                                           | 206  |
| » Bontà e religione in esse sole rima-      |      |
| ste, e perchè. # 206 e                      | seg. |
| » Sono vissute e vivono libere, e per       |      |
| 1                                           | 326  |
| Veneziana e Fiorentina; condotte nei        |      |
| termini presenti, per non aver con-         |      |
| ceduto ai loro capitani piena auto-         | ~    |
|                                             | 39 r |
| In ispecie le Italiane; perchè ora vi-      | 7    |
|                                             | 319  |
| Ben ordinate; qual fondamento aver debbano. | 543  |
| RETROGUARDO; una delle tre divisioni de-    | 343  |
|                                             | 389  |
| RETTORI; mandati da' principi tiranni pel   | 209  |
| contado, onde opprimere eziandio i          |      |
| contadini.                                  | 52   |
| RIARIO: GIROLAMO; conte, creduto fi-        | J.4  |
| glio di Sisto IV, riceve la città di        |      |
|                                             | 226  |
| 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -     |      |

nibale, per motivo della sua cru-

deltà.

**№** 88

| 472         | R                    |              |            |
|-------------|----------------------|--------------|------------|
| Ribellioni: | avvenute negli esere | citi di Sci- |            |
|             | a causa della sua    |              | . IV.      |
| •           | •                    | pag.         | _          |
| RICCI (i):  | famiglia fiorentina; |              | •          |
|             | a cagione delle le   |              |            |
| cizie.      | J                    | 1. 181 e     | seg.       |
| Malconten   | nti.                 | 99           | 185        |
| Privati de  | el magistrato.       | 39           | 194        |
| Risorgone   | a nuovo potere.      | 99           | 195        |
|             | cogli Otto della cit |              | 1 97       |
| Conferma    | no colla loro ambizi | one la di-   |            |
|             | della città.         | *            | 229        |
|             | d ammoniti.          | 59           | 255        |
| Perseguit   |                      | _            | 260        |
|             | Riceiardo; manda     | to a Lucca   |            |
|             | ever questa città.   | 99           | 148        |
|             | что ; congiurato.    |              | 254        |
|             | to ed ucciso.        | _            | <b>255</b> |
| Tomaso;     | _                    | _            | 25 L       |
|             | e: rinnova una le    | gge contro   |            |
| i Ghib      |                      | ษ            | 183        |
| Privato d   | lel magistrato.      |              | 194        |
|             | (la); quali essetti  |              |            |
| produca     |                      |              | 515        |
|             | (le): provenienti da |              |            |
|             | arti, moltiplicano i |              |            |
|             | i dolci e moderati.  | . IX.        | 29         |
|             | abili e ferme quali  |              | 30         |
|             | lle pillole che usar |              |            |
| Machia      | veill.               | VIII.        | 45 L       |

| RICORDANZA, pietosa di chi siasi dimo-      |
|---------------------------------------------|
| strato buon amico e buon cittadino. vol.    |
| 1X. pag. 39                                 |
| RIDO Antonio da Padova, castellano di       |
| Roma. II. 66                                |
| RIDOLFI G10. BATISTA; come si di-           |
| portasse nella sua commissione a' Fio-      |
| rentini. III. 477                           |
| GIROLAMO; commissario. 11. 412              |
| Lorenzo; uno de'signori di Firenze. I. 27L  |
| Nicolò; fautore dei Medici. 11. 432         |
| Simone; nella rocca di Marradi. > 418 e 453 |
| RIDOTTI (i): militari; non debbono farsi    |
| nelle rocche. IV. 505                       |
| • E perchè.                                 |
| » Come dovrebbono farvisi. » 508            |
| Viziosi; non debbono frequentarsi nei       |
| dì festivi. 1X. 9                           |
| RIDULFI Antonio; oratore al Papa. II. 303   |
| RIDUZIONE (la) de' corpi e delle repubbli-  |
| che verso il loro principio, come           |
| facciasi. III. 393                          |
| RIFORMA (la): della Chiesa; trattata nel    |
| Concilio di Pisa, da eseguirsi tanto        |
| nel suo capo, quanto ne'suoi mem-           |
| bri. VIII. 127 e seg.                       |
| Delle Leggi; quai riguardi esiga. 1X. 24    |
| RIMBROTTO allo stemma di Venezia. V. 507    |
| RIMEDI (i): per suggire i pericoli che so-  |
| vrastano al maneggiar le congiure,          |
| quali siano. 111. 421, e 423 a 425          |

| 4 <sub>7</sub> 4 R                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rimedi: onde prevenir i disordini che                                         |             |
| avvengono per trascurarsi gli uomini                                          |             |
| grandi e rari in tempo di pace.                                               |             |
| quali siano. vol. III. pag.                                                   | 48●         |
| Quali siano quelli per cui i popoli non                                       |             |
| s'ingannino nel giudicar gli uo-                                              | - 1-        |
|                                                                               | 545         |
| RIMINO (messer): fatto imprigionare dal                                       | 1.1         |
|                                                                               | 424         |
|                                                                               | 428         |
| RIMPROVERI (i) fra di loro; proibiti da<br>Valerio Corvino e da Tiberio Grac- |             |
|                                                                               | 365         |
| co, e perchè. III.<br>RINALDI Borgo; batte i Marchesi di                      | JU3         |
|                                                                               | 382         |
| RINUCCI (i): famiglia fiorentina; am-                                         | 002         |
|                                                                               | 244         |
| Riposo (il); non è persetto se non è si-                                      | -++         |
|                                                                               | 458         |
| RIPUTAZIONE (la): de' cittadini; è causa                                      | •           |
| della tirannide delle repubbliche. III.                                       | 52 <b>e</b> |
| Acquistata in beneficio comune, è van-                                        |             |
| taggiosa; per vie private, è nociva. »                                        | ivi         |
| Non si acquista per gradi procurati o                                         |             |
|                                                                               | 55 <b>9</b> |
| Non si perde, ma s'acquista, nello spen-                                      |             |
| dere quel d'altri ; si perde bensì                                            |             |
|                                                                               | 85          |
| D'un Capitano, qual essetto produca, e                                        |             |
| da ohe nasca.                                                                 | 498         |
|                                                                               |             |

| R                                                                      | 475         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Riputazione: Che si trae da' parenti,                                  | • •         |
| debb'esser accompagnata dalla pro-                                     |             |
| pria virtù. vil 1X pag.                                                | 36          |
| RISCOSSIONE (la), circa i danni dati, qual                             |             |
| debba essere.                                                          | 25          |
| Rispetto pietoso; non può scender nel                                  |             |
| petto d'uom facinoroso.                                                | 57          |
| RISPOSTA: arguta, d'uno Spartano ad un                                 | -           |
| Ateniese. Ill                                                          | 35 <b>7</b> |
| Singolare, data dal Cardinale di Roano                                 |             |
| al Machiavelli. VI.                                                    | 176         |
| Riverenza (la) verso alcuno, e massime                                 |             |
| verso il principe, manca nel dirglisi                                  |             |
|                                                                        | 124         |
| ROANO (di) il Cardinale: che dicesse al                                |             |
| Machiavelli, e che questi gli rispon-                                  |             |
| desse.                                                                 | 23          |
| Quale risposta desse al Machiavelli. VI.                               | 176         |
| Come ricevette il Duca Valentino VII.                                  | 40          |
| Muore a Lione. VIII.                                                   | 11          |
| E nominato con lode, in ispecie per                                    | 0/          |
| una di lui effigie.                                                    | 84          |
| ROBERTO: detto Guiscardo; figlio di                                    |             |
| Tancredi, e Signore della Puglia e<br>della Calabria.                  | 7/          |
|                                                                        | 34          |
| Re di Napoli; soccorre i Fiorentini as-<br>saltati da Castruccio. III. | i:          |
|                                                                        | 276         |
| ROBOAMO; per qual cagione perdesse molto del suo reguo.                | 101         |
| Rocca (la) di Forli; come fosse co-                                    | 101         |
|                                                                        | 50 <b>6</b> |
|                                                                        |             |

-

| <b>ζ</b> <sub>7</sub> 6 <b>R</b>              |
|-----------------------------------------------|
| Rocca di Forli: Perchè fosse espugnata.       |
| val. IV. pag. 501                             |
| Roccur (le): come si rendano forti per        |
| natura, e per industria. 502 a 504            |
| Come dovrebbero edificarsi. " 507             |
| RODI; isola posseduta dai cavalieri di        |
| Gerusalemme. 1. 36                            |
| Assediata invano da Maometto. 11. 304         |
| RODIANI (i); si dettero spontanei ai Ro-      |
| mani, allettati dal buon governo di           |
| Roma. 111. 588                                |
| ROMA ANTICA; con quali modi si accre-         |
| scesse ed ingrandisse. Il. 483                |
| Da chi edificata. III. 17                     |
| Ebbe principio libero e indipendente,         |
| e ordini buoni.                               |
| Quali furono i suoi ordini, e quali ac-       |
| cidenti la condussero alla sua per-           |
| fezione.                                      |
| Ordinata dal caso. » 26                       |
| Il suo governo partecipò del Princi-          |
| pato, dell'Aristocratico, e del Popo-         |
| lare. * 66 e seg.                             |
| Come venisse in Repubblica perfetta.» 27 e 28 |
| Divenuta ancor più libera e potente per       |
| la disunione fra i nobili e la plebe. » 30    |
| Rovinò per cagione di Mario. " 35             |
| Le fu impossibile toglier le inimicizie       |
| tra il popolo ed il senato. " 37              |
| Qual fosse la forma del suo governo. » 40     |
| Il suo governo giudicato migliore di          |
| quelli di Sparta e di Venezia. » 44           |

| 428 R                                                       | •                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| dopo ricuperata la libertà, e per-                          |                     |
| chè. vol III. pag.                                          |                     |
| Roma antica: Sebbene abbondasse di leggi,                   | •                   |
| tuttavia ne avea sempre bisogno di                          |                     |
| nuove. 9 185 e                                              | 188                 |
| Sebbene avesse principio libero, vi fu                      |                     |
| sempre difficoltà in mantenerla li-                         | •                   |
|                                                             | 186                 |
| Prossima a rovinar dopo la battaglia di<br>Canne, e perchè. |                     |
| Dopo la cacciata dei re divenne più                         | 199                 |
| possente. 220 e                                             | 9/3                 |
| Fu la maggiore di tutte le repubbli-                        | 243                 |
|                                                             | 236                 |
| Fu la sola città in Italia che antica-                      |                     |
| mente ebbe re, tranne il solo Por-                          |                     |
| sena in Toscana.                                            | 242                 |
| Come divenne grande e potente. 251,                         | <b>2</b> 5 <b>3</b> |
|                                                             | 256                 |
| Ebbe per oggetto l'imperio e la glo-                        | _                   |
|                                                             | 275                 |
| Perchè fosse difficila il vincerla.                         | 288                 |
| Si valse dell'inganno per divenir grande<br>e potente.      |                     |
| Si fece servi i Latiui, mostrando far-                      | 29 L                |
| segli compagni:                                             | ivi                 |
| Perchè non rovinò dopo l'acquisto di                        |                     |
| Capua, 29                                                   | 329                 |
| Perchè assaltata e presa da' Francesi. »                    | 36g                 |
|                                                             | 373                 |
|                                                             | •                   |

|                                          | .,,         |
|------------------------------------------|-------------|
| Roma antica: Acciò divenisse maggiore    |             |
| volle la Fortuna che venisse battuta,    |             |
| ma non rovinata. vol 111. pog.           | 374         |
| Fu necessario che venisse presa dai      |             |
| Francesi, perchè rinascesse a nuova      |             |
|                                          | 39 <b>3</b> |
| Qual sommo rispetto avesse inverso i     |             |
| suoi cittadini.                          | 458         |
| Perchè procurasse di sar sempre guer-    |             |
| ra. 480 e                                | 48I         |
| Quando trascurò la virtù de' suoi citta- |             |
| dini nel commetter gli eserciti. "       | 48 L        |
| Perchè biasimò Claudio Nerone spedito    | -           |
|                                          | 485         |
| Per quali cagioni divenne serva.         | 50 <b>8</b> |
| Perchè creò Dittatore L. Quinzio Cin-    |             |
| cinnato.                                 | 511         |
| Quanto onorasse la povertà.              | 512         |
| Aggravata dalla fame.                    | 519         |
| Come si governò perchè la riputa-        | ·           |
| zione de' suoi cittadini non le dive-    |             |
| nisse nociva.                            | 521         |
| Ebbe modi, uomini e samiglie diverse     |             |
| l'una dall'altra.                        | 575         |
| Lasciò a' Francesi le sue porte aperte   | •           |
| e senza guardia.                         | 579         |
| Accidenti strani ed iusperati che nac-   | • •         |
| quero in lei.                            | <b>580</b>  |
| Per la sua liberalità in accettare stra- |             |
| nieri, corse pericolo, e come vi ri-     |             |
| mediò Fabio Censore.                     | 582         |
|                                          |             |

| 480 R                                                                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Roma antica: Stette per molti secoli ar-                                                                                                |      |
| mata e libera. vol. IV. pag. 66 e                                                                                                       | 278  |
| Rovinò poichè i Romani degenerarono                                                                                                     | •    |
|                                                                                                                                         | 25 L |
| Fece al pubblico solo usar la guerra                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                         | 263  |
| Per la sua corruzione si corruppe tutto                                                                                                 | •    |
|                                                                                                                                         | 352  |
| Fu ingrata verso i suoi cittadini. V.                                                                                                   | 499  |
| Ordinata da Romolo, e in tutto guasta                                                                                                   |      |
| da Gesare. IX.                                                                                                                          | 59   |
| ROMA Moderna: presa due volte da To-                                                                                                    |      |
| tila re dei Goti.                                                                                                                       | 15   |
| Riedificata da Totila per le preghiere                                                                                                  |      |
| di S. Benedetto. "                                                                                                                      | 16   |
| Si tramò di torla di mano ai preti. II.                                                                                                 | 153  |
|                                                                                                                                         | seg. |
| Potrebbe tuttavia introdurre gli ordini                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                         | 254  |
| Non sicura da potersi girar di notte,                                                                                                   |      |
| dopo la morte di Alessandro VI, e                                                                                                       |      |
| durante il Conclave per l'elezione del                                                                                                  |      |
| nuovo pontefice. VI. 487 e                                                                                                              | 489  |
| durante il Gonclave per l'elezione del nuovo pontesice. VI. 487 e Afflitta dalla peste. » 532 e Festeggia l'incoronazione di Giulio II. | 537. |
|                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                         | 13   |
| Non è sicura a camminarsi di notte.                                                                                                     |      |
| Saccheggiata dall'armi imperiali. VIII.                                                                                                 | -    |
|                                                                                                                                         | 227  |
| ROMAGNA (la): perchè così denomi-                                                                                                       |      |
| nata.                                                                                                                                   | 26   |

» ivi e seg. interne. Come rendettero felice o misera l'I-. H. talia. Loro politica coi popoli vinti. Pei tumulti ebbero libertà e grandez-

pubblica.

perchè.

dele.

III. 30 e 41 za. Posero la plebe a guardia della loro libertà. 53

Come divennero alla loro rovina. » 34 e seg. Quando cessò il loro viver libero.

Adoperando la plebe in guerra, e ricevendo i forestieri, ampliarono il loro impero, 40 e seg.

Ordinando le accuse, fecero gran bene allo stato. y 47 e 53
¹

Machiavelli , vol. IX. 31

| 482 R                                    |            |
|------------------------------------------|------------|
| Romani antichi: Non finnovarono alcune   |            |
| degli ordini antichi dopo la cac-        |            |
| ciata de' Tarquini. vol. III. pag.       | 57         |
| I loro ordini antichi eran conformi al   | •          |
| viver civile e libero.                   | 5 <b>8</b> |
| Colla religione superarono le più grandi |            |
| imprese, » 66, 75 e                      | seg.       |
| Stimavano più il giuramento che le       | •          |
| leggi, e più la potenza di Dio che       |            |
| quella degli uomini.                     | 66         |
| Costretti da Scipione a giurare di non   |            |
| abbandonar la patria.                    | ivi        |
| Perchè abbian creduto facilmente i mi-   |            |
| racoli.                                  | 72         |
| Condotti da Tito Quinzio contro a' Vol-  | •          |
| sci, per distornarli dal sostenere la    |            |
| legge Terentilla.                        | 78         |
| Interpretavan gli auspicj secondo la ne- |            |
| cessità, e punivano chi dispregiava      |            |
| la religione.                            | seg.       |
| Mostravano con la prudenza di osser-     |            |
| var la religione, allorchè eran astretti |            |
| a non osservarla.                        | 80         |
| Condannarono e punirono Appio Pul-       |            |
| cro, per aver dispregiati gli Augurj     |            |
| Pollari. 81 e                            | 538        |
| Ove aspettasser Annibale, poiche que-    |            |
| sti ebbe passate le Alpi.                | 109        |
| Non dovean salvar l'Orazio vincitor dei  | _          |
| Curiazi, e perchè.                       | 114        |

| R                                              | 483         |
|------------------------------------------------|-------------|
| Romani antichi: Quali premi davano ai          | •           |
| vincitori de' nemici. vol. III. pag.           | 112         |
|                                                | 114         |
| Come punisser gli errori de' loro capi-        | •           |
|                                                | 128         |
| Erano liberali col popolo, ne' pericoli,       |             |
| ma non da imitarsi, e perchè. »                |             |
| Crearono un Dittatore, e perchè » 153 e        | 52L         |
| Non isdegnavan ubbidire a chi avean            |             |
| già comandato.                                 | 145         |
| Presero a modello le leggi di Solone. »        | 160         |
| Crearono dieci cittadini per esamina-          |             |
| re e fermare le leggi di Solone.               | ivi         |
| Perohè fossero rotti a Canne.                  | 199         |
| Come fosser osservatori della religio-         | _           |
| = -                                            | 205         |
| Andati ad abitar a Veio, e richiamati          |             |
| dal senato, ricusan d'obbedire; ma             |             |
| finalmente, temendo ciascuno per sè,           | . #         |
|                                                | 213         |
| Se ampliassero il loro imperio più con         | -25         |
|                                                | 235         |
| Come contennersi per acquistar nuove           | -/-         |
|                                                | 240         |
| Quanto satioassero per superar i popoli        |             |
| vicini, troppo gelosi della loro li-<br>bertà: | 24 <b>£</b> |
| Trovarono in tutto il mondo una con-           | 242         |
| giura di repubbliche per difesa della          |             |
|                                                | 248         |
|                                                |             |

| 484 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Romani antichi: Qual sosse il modo mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| gliore che osservarano per ampliar il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| loro dominio. vol. III. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257              |
| Non imitarono alcuno, e non furono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                |
| da alcuno imitati ne' loro modi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 259              |
| Deviarono dal modo universale nel far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                |
| la guerra. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 66      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271              |
| Dopo essere stati vinti da' Tedeschi e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| da' Cimbri, finalmente, condotti da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>, ,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ivi              |
| Per disender i Campani ebber guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| co'Sanniti, sebben fosser con questi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274              |
| Perchè avesser guerra co' Cartaginesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| per ear a series and a series a ser | ivi              |
| Non feeero la guerra con l'oro, ma<br>bensì col ferro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279              |
| Eserciti che mettean in campo, volendo assaltar altrui, o difender sè stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Rotti da' Cimbri nell'Alemagna, li rom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20y              |
| pone di poi in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ivi              |
| Si fecero servi i Latini, sotto sembian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .,,              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20£              |
| Usarono la fraude per divenir grandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3-              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202              |
| La di loro lealtà e pazienza fece dive-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - <del>U</del> - |

| verso i Capuani, furono cagione che       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| questi li richiedessero d'un pretore. 201 | ın.        |
|                                           | 336        |
| Romani antichi: Rompono i Latini, i quali |            |
| mal consigliati, riappiccan zusta con     |            |
| essi. 2 238 e                             | 34ı        |
| Non praticavan la via di mezzo nel giu-   | •          |
|                                           | 344        |
| Rinchiusi da' Sanniti alle Forche Cau-    | • • •      |
| dine » 347 e                              | 564        |
| Qual sentenza su di loro pronunziò un     |            |
| vecchio. » 347 e                          | 565        |
| Condannati dai Sanniti a passar sotto     |            |
| il giogo.                                 | ivi        |
| Non sabbricarono giammai sortezze, ma     |            |
| ne salvarono alcune. » 348 e              | 357        |
| Nelle terre che volean tener-con vio-     | •          |
| lenza smuravano, non muravano. 🗩          | 355        |
| Riprendono Capua. "                       | ivi        |
| Disuniti fra la plebe e la nobiltà, sono  |            |
| assaltati dai Veienti e dagli Etrusci. »  | 358        |
| » Ossesi della loro insolenza, si uni-    |            |
| scono e li rompono. 🔑 359 e               | <b>562</b> |
| Congiurano e fanno sedizione in Ca-       |            |
| pua, ma sono quietati da Valerio          |            |
|                                           | 563        |
| 'Non permetteano il vilipendere ed il     |            |
| rimproverar gli uomini. 🤧                 | iri        |
| Il non aver puniti, anzi l'aver onorati   |            |
| i loro ambasciadori, che violarono il     |            |
| diritto delle genti, fu cagione che i     |            |

| R                                      | 70-   |
|----------------------------------------|-------|
|                                        | 487   |
| Francesi assaltassero e prendessero    | 7.0   |
| Roma. vol. III. pag.                   | ასც   |
| Romani antichi: Dopo aver freddamente  |       |
| pugnato contro a' Francesi, con di-    |       |
| sordine rifuggonsi parte a Roma, e     |       |
| parte a Veio, per volontà del Cielo. » | 575   |
| Nulla di buono operarono contro ai     |       |
| Francesi per voler della Fortuna.      | 375   |
| Assediati nel Campidoglio da'Francesi, |       |
| in tempo che stanno per riscattarsi    |       |
| con danari, sopraggiunge Camillo a     |       |
| liberarli. "                           | 376   |
| Non acquistarono mai terre, nè secero  |       |
| mai pace con danari, ma sempre con     |       |
| la virtù dell'armi.                    | ivi   |
| Furono sul punto anch'essi di ricom-   |       |
| perarsi in su la guerra.               | 378   |
| Finchè vissero liberi, giammai si ri-  |       |
| comperarono; ricomperaronsi però       |       |
| più volte anch'essi sotto gl'impera-   |       |
| tori, e perchè.                        | ivi   |
| Perchè meno paventasser i nemici che   |       |
| più approssimavansi a Roma.            | 380   |
| Presero pochissime terre per assedio,  |       |
| valendosi, a preferenza di esso, del-  |       |
| l'espugnazione o della dedizione. "    |       |
|                                        | 386   |
| Occupano Palepoli per trattato tenuto  |       |
| co'suoi cittadini.                     | ivi   |
| Praticarono più volte l'espugnazione   |       |
| delle altrui terre per mezzo di vio-   |       |
| lenza furtiva.                         | i જ i |

-

| Romani antichi: Più che d'altri mezzi,      |
|---------------------------------------------|
| si valsero delle scorrerie e delle pre-     |
| dazioni, onde acquistar le altrui terre.    |
| vol. 111. pag. 38\$                         |
| Acquistavano un regno in un giorno,         |
| con una rotta di esercito nemico; e         |
| consumavano molti anni a prender            |
| d'assedio un' ostinata città. " ivi         |
| Perchè ributtasser i Sanniti ad essi umi-   |
| liatisi. » 466                              |
| Quando e perchè creassero i Tribuni         |
| con potestà consolare. » 476                |
| Quando e perchè creassero un Dit-           |
| tatore. " ivi                               |
| Inviano Quinzio ed Agrippa contro agli      |
| Equi, e che ne segui. » 478                 |
| Quanto sosser sensibili alle offise. » 484  |
| Per la virtà di Manlio riportaron vit-      |
| toria su i Latini. 99 503                   |
| Per quali cagioni sarebber potuti venir     |
| più tardi in servitù. 9510                  |
| Quanto fosser contenti della povertà, e     |
|                                             |
| di che si appagassero. » 512                |
| Qual generosità d'animo possedessero. » ivi |
| Recansi a soccorrer la nobiltà d'Ardea,     |
| con la quale sottomettono i Volsci          |
| accorsi a favor della plebe. 514            |
| Non furono giammai nè abbietti, nè          |
| insolenti. >> 53•                           |
| Sebben vinti a Canne, non mandarono         |

Grecia.

26

fidenti nelle loro armi; e qual luogo

aceglievano a combattere.

m 313

| R                                        | 492          |
|------------------------------------------|--------------|
| omani antichi: Qual sorta d'esercizi sa- |              |
| cesser fare alla loro gioventù. vol      | . IV.        |
| pag. 314 a                               | 317          |
| Come armavano la loro gioventù. 🕒        | 315          |
| Perchè vollero che la loro gioventù si   | l            |
|                                          | 318          |
| Come si esercitassero a cavallo. 🤲       | ivi          |
| Che intendessero per Legione. 2          | 320          |
| Come dividevano la loro Legione. 👂       | 32 L         |
| Tripartivano le loro legioni in Astati,  | ,            |
|                                          | 36o          |
| Usarono in principio, al par de'Greci,   |              |
| le Falangi.                              | 362          |
| Usarono, pel suono ne' loro eserciti,    |              |
| corni e trombe, e perchè.                | <b>3</b> 99- |
| Non usavano lo strepito ne combatti-     | ,            |
|                                          | 401          |
| Dovendo combattere, cercavano sempre     |              |
|                                          | 404          |
| Come fossero vincitori di Filippo pa-    |              |
|                                          | 422          |
| Come disponevano delle prede fatte in    |              |
| 0                                        | 445          |
| Come cercassero l'alloggiamento mili-    |              |
|                                          | 458          |
| Come facessero forte l'alloggiamento.    |              |
| Come punissero chi mancava nelle         |              |
|                                          | 477          |
| Qual punizione particolare usassero. »   | 479          |
| Come si valessero della religione, per   |              |
| tener a freno gli eserciti.              | 48 <b>e</b>  |

| 494 Ř                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Romolo: Ordinò Roma, la quale poi ven-                                           |
| ne guasta da Cesare. vol. IX. pag. 59                                            |
| ROSMUNDA: congiura la perdita di Al-                                             |
| boino. I. 18                                                                     |
| Come ingannò Almachilde a giacersi                                               |
| seco. "19                                                                        |
| Ucciso Alboino, fugge con Almachilde. » ivi                                      |
| Sua morte tragica.                                                               |
| ROSSI (i): famiglia potentissima di                                              |
| Parma. " 58                                                                      |
| Famiglia fiorentina, della fazione dei                                           |
| Bianchi. 9 112                                                                   |
| BANDINO; prigioniere di Castruccio, Il. 527                                      |
| ROSSO (del) Antonio; consiglia il Si-                                            |
| gnore di Lucca. 1. 304                                                           |
| Lo tradisce, 9 305                                                               |
| ROSSO della Tosa: V. Tosa.                                                       |
| ROTTA (la) di Canne, da che nacque. III. 199                                     |
| ROVAIO: Predicatore eletto dal Machia-                                           |
| velli, ad istanza de' Consoli dell'Arte<br>della Lana. VIII. 435, 439, 441 e 443 |
| ROVERE (della): Giuliano; V. Giulio II.                                          |
| - Francesco Maria; come si contenne                                              |
| per assaltar Urbino. 111. 358                                                    |
| GIULIANO; succede 'nel Pontificato a                                             |
| Pio III, prendendo il nome di Giu-                                               |
| lio II. VI. 479                                                                  |
| " Quando ciò avvenne. " 474 e 490                                                |
| Rovina (la): d'una città; da che nasca. Ill. 453                                 |
| De' tiranni; da che provenuta. » 514                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |

|   | ĸ                                          | 495   |
|---|--------------------------------------------|-------|
| i | Rovina: È il modo il più sicuro onde       | . 0   |
|   | posseder città e province. vo/. IV. p.     | 28    |
|   | Dell'imperio romano; da che proce-         |       |
|   |                                            | 266   |
| 1 | RUBEZIO: V. Pubblio Rubezio.               |       |
| 1 | RUCELLAI (i): famiglia fiorentina, s'ar-   |       |
|   |                                            | 164   |
|   | Bernardo e Guido ; eratori a Ve-           |       |
|   | nezia. II.                                 | 449   |
|   | Cosimo; lodato per essere state buon       | -     |
|   | amico, buon vittadino, e fornito d'al-     |       |
|   | tre virtuose qualità. IV. 247 a            | 249   |
|   | Convita ne' suoi orti Fabrizio Colonna. »  | 249   |
|   | Entra in dialogo insieme con il Co-        |       |
|   |                                            | 251   |
|   | Difende i suoi maggiori. » 252 e           | seg.  |
|   | Entra in discorso con il Colonna sul-      |       |
|   | l'Arte della Guerra.                       | 255   |
|   | NALDO; spedito a Lucca a ricever que-      |       |
|   | sta città.                                 | 148   |
|   | 1.020 0.000                                | 150   |
| 1 | RUFFOLI UBALBO; primo Gonfaloniere         |       |
|   | di Firepse.                                |       |
|   | RUGGERI; figlio di Roberto Guiscardo,      |       |
|   | dà nome ed ordine al regno di Na-          |       |
| • | poli. "                                    | 35    |
|   | Ruote (le) de carri delle artiglierie come |       |
|   | debbono esser costrutte. IV.               | 511   |
|   | RUSTICHELLI Francesco; tenta di cal-       |       |
|   | mar il popolo.                             | . 156 |

| 496 R                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RUTILIO, consolo; perchè non riuscisse<br>a spegner la conginra tramata dalle<br>legioni romane contro a' Capuani. vol.<br>pag. | III.     |
| S                                                                                                                               | :        |
| SABINI (i); muovon guerra ai Romani.                                                                                            | ٠        |
| vol. III. pag. Sacripicio solenue; fatto dai Sanniti, e                                                                         | 163      |
| descrizione di esso.                                                                                                            | 83       |
| SACRIFICOLO Re; perchè da' Romani crea-<br>to, e qual fosse il di lui ussicio. »                                                |          |
| SACRIFIZI (i); degli antichi quanto di-                                                                                         |          |
| versi dai nostri, e conseguenze di-<br>verse di quelli e questi.                                                                | 246      |
| SARTTE (le); con le quali serisce Ingrati-                                                                                      | /. F     |
| tudine, quali siano. V. SAGGINETO FILIPPO; vicario di Carlo                                                                     | 496      |
| Duca di Calabria, in Firenze. I.                                                                                                | 139      |
| SAGUNTO; perchè non temè di rovina-<br>re, seguendo le parti romane. III.                                                       | 225      |
| Sala (la) del Consiglio di Firenze, era<br>necessario fosse riaperta, e perchè IV.                                              |          |
| SALADINO; ordini del suo regno lo-                                                                                              | 197      |
| dati, III.<br>SALERNO (da) GIANNOZZO; tien pratiche                                                                             | 17       |
| coi fuorusciti fiorentini. I.                                                                                                   | 230      |
| SALI', Gran Turco: distrugge la milizia de'Mammalucchi.                                                                         | <b>.</b> |
| Per consiglio d'un suo Bascià marcia                                                                                            | 19;      |
| contro il Soft di Persia : rimastovi                                                                                            | 5/4:     |
| olibicano? accide il passisti.                                                                                                  | J 4.1.   |

| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SALIMBENI CHIMENTI; uno de' capi di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| congiura. vol. 11. pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 358           |
| SALOMONE: come si conservò il regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| and the property of the proper | 101           |
| Come ricevette il regno da suo padre. 1X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42            |
| SALUSTIO: Saa sentenza posta in bocca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177           |
| Cosa dicesse intorno alla guerra dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26g           |
| SALVIATI: ALAMANNO; commissario. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <b>02</b>   |
| Francesco; uno de' Signori di Fi-<br>renze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270           |
| È appiccato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372           |
| I асоро; inviato dalla Signoria di Fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| renze Ambasciatore al Duca Valen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 460           |
| Marco; gli vien cavato un occhio. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410           |
| SALVADORE (di) Bartolomeo; uno dei capi di congiura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358           |
| SALVOCONDOTTO del Duca Valentino, a fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289           |
| SANGUE (il): non è tutta cagione delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| diverse qualità d'una famiglia dall'al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| tra nella medesima città, ma bensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı             |
| la diversità dell'educazione. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 5 <b>76</b> |
| Non deve preserirsi alla virtù, pel con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| seguimento di gradi e dignità. 1X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 45          |
| Machiavelli, vol. IX. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

•

•

To-Detto notabile da essi detto ai scani. » 572 SANTI: V. BENTIYOGLIO,

» 57L

Assaltati da' Romani, perchè passassero

in Toscana.

| s I                                                  |         | 499   |
|------------------------------------------------------|---------|-------|
| SANTIPPO, Lacedemonio; come fece                     | , .     |       |
| da perdenti, divenir vincitori i Ca                  | r       |       |
| taginesi. vol IV. pa                                 |         |       |
| SAPIENZA (la) degli nomini, consiste i               | n       | •     |
| saper donare ciò che non si può n                    | ıè      |       |
|                                                      |         | 162   |
| SARACINEBULE (le), o Cataratte: che cos              | a       |       |
|                                                      |         | 509   |
| Quelle dell' Alemagna come costrutte.                |         |       |
| Come costrutte quelle dei Francesi.                  |         |       |
|                                                      | I       | 33    |
| Svacciati dalla Sicilia.                             | y       | 34    |
| Ricevon Nocera nel regno di Napoli.                  |         | 45    |
| SARDANAPALO: principe essemminato. V                 | Ι.      | 47 L  |
| SARISSA (la); qual sorta d'arme foss                 |         | * 0   |
|                                                      |         | 361   |
| SARTEANO; terra soggiogata dal Duc<br>Valentino. V   |         | /C /  |
| Valentino.<br>SASSETTI; famiglia fiorentina; acquist |         | 464   |
| grandi ricchezze per opera di Cesi                   |         |       |
|                                                      |         | 190   |
| SATURNINO, tribuno; come si conte                    |         | 190   |
| nesse nell'incarico datogli da Plau                  | ,<br>!  | ٠     |
| ziano per la congiura contro Severe                  | ·<br>). |       |
| ili 424                                              |         | 432   |
| SAVELLO ANTONIO, O ANTONELLO; MORE                   |         | 7-2   |
| sotto Bracciano. II. 403                             | 8       | 442   |
| SAVI DEL MONDO (i); chi fossero quest                | i       | • • • |
| per Frate Girolamo Savonarola. Ill                   | I,      | 527   |
| SAVOIA (il Duca di) : desiderato Signor              | е       | •     |
| di Milano.                                           |         | 142   |
| . W C'                                               |         | 436   |
|                                                      |         | -     |

| 8                                         | 5oI |
|-------------------------------------------|-----|
| S. BENEDETTO; su cagione che Totila       |     |
| riedificò Roma. vol. 1. pag.              | 16  |
| SCALA (della): i Signori; ottengono       |     |
| Parma. "                                  | 58  |
| Guglielmo; riprende Verona. »             | 70  |
| Mastino; Signore di Verona, e padro-      | •   |
| ne di Lucca e Parma. "                    | 147 |
| In pericolo di perdere lo stato.          | ivi |
|                                           | 148 |
| SCALI (i): famiglia florentina; della fa- |     |
| zione de' Bianchi. "                      | 112 |
| Dichiarati ribelli. "                     | 255 |
| Giorgio; capo di parte. »                 | 197 |
| Unito al Gonfaloniere.                    | 199 |
| Privato del magistrato.                   | 228 |
|                                           | 229 |
| Sua insolenza.                            | 233 |
| É preso e decapitato.                     | 235 |
|                                           | 236 |
| Perchè non gli riusch utile la confi-     |     |
| denza nel popolo IV.                      | 55  |
| SCANDALI (gli); per cagion dell'armi,     |     |
| quali siano maggiori. IX.                 | E L |
| Scandale (lo): che, in punto di Religio-  |     |
| ne, la Corte del Dura di Milano ar-       |     |
| recò alla città di Firenze, qual fu. 11.  | 238 |
| Non debbe arrecarsi giammai da un         |     |
| F                                         | 46  |
| SCARAMUCCE (le); cosa siano. III.         | 308 |
| SCRLTA: V PLETTO                          |     |

| 502                                   |               |
|---------------------------------------|---------------|
| SCESI GUGLIELMO; rettore in Firen     | ze. vol. I    |
|                                       | pag. 158      |
| Come trattato dal popolo.             |               |
| Schiere (le) degli eserciti romani, e |               |
| tre, e diceansi Astati, Princ         |               |
| Trigri.                               | III. 301      |
| Scienza (la), qualunque, ha le sue    |               |
| ralità, sulle quali in buona par      |               |
| fonda.                                | IV. 392       |
| SCIOCCHEZZE (le) dal P. Lucchesini    |               |
| buite al Machiavelli; come graz       |               |
| mente gli venissero restituite.       | I. xxiv       |
| SCIOPPIO GASPARO; uno degli A         |               |
|                                       | LIV a LVI     |
| SCIPIONE: lodato.                     | III. 61       |
| Fa giurire i Romani a non abba        | ndo-          |
| mar la patria, dopo la rotta che      | diè           |
| loro Annibale a Canne.                | » 66          |
| Perchè si concitasse l'ingratitudine  | dei           |
| Romani.                               | 24 e 219      |
| Per levar la guerra dall'Italia, ass  | alta          |
| l'Affrica.                            | <b>»</b> 285  |
| Con un solo assalto prese Carta       | gine          |
| Nuova in Ispagna.                     | » 384         |
| Assalta Utica invano, e che cosa in   | fine          |
| risolve.                              | » 38 <b>6</b> |
| Paragonato a Fabio.                   | > 45 L        |
| Qual fosse la di lui situazione inco  | atro          |
| ad Annibale.                          | n 45g         |
| Per qual cagione si meritò la stim    |               |
| l'amore di tutta la Spagna.           | » 4 <b>92</b> |

| cipione: Quai modi tenne allorchè re-    |       |
|------------------------------------------|-------|
| cossi in Ispagna. vol. III. pag.         | 404   |
| » Vi consegul gli stessi effetti che An- |       |
| nibale, che tenne modi opposti.          | ivi   |
| Con l'eccessiva sua virtù seppe mitigar  |       |
|                                          | 495   |
| La sua bontà fu cagione che ricevesse    | 13    |
| delle offese, per cui dovette, suo mal-  |       |
|                                          | 496   |
| Come genérosamente si contenne con       | 73-   |
| Antioco, poiche questi rifiuto le con-   |       |
| dizioni offertegli di pace; e bellissi-  |       |
|                                          | 53ı   |
| Più che pe'suoi trionfi, si rendette ce- | •••   |
| lebre per le sue virtuose azioni; e      |       |
| quali esse farono.                       | 543   |
| Prese ad imitar Ciro. 1V.                | 79    |
| » E. quale e quanta gloria ne ri-        | 19    |
| traesse.                                 | ivi   |
| Per la sua pietà ebbe a soffrire delle   | •••   |
| ribellioni nel suo esercito.             | 89    |
| Rimproverato da Fabio Massimo per        | ₹.5   |
| la sua intempestiva e daunosa pietà.     | ioi   |
| Perchè non vendicò i Locrensi, distrutti | • ••• |
| da un suo Legato.                        | ioi   |
| Come venisse scusato in Senato.          | ivi   |
| Con qual modo di guerreggiare vincesse   | •••   |
|                                          | 406   |
| Lodato sopra tutti quelli che hanno or-  |       |
|                                          | 40g   |
| ALLE AND ALL BINE PLANTED                | マンゴ   |

| 5o4 S                                     |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Scipione: Come collocò il suo esercito    |             |
| contro ai Cartaginesi in Affrica. vol.    | . IV.       |
| <del>-</del>                              | 400         |
| Come superasse Annibale ed Asdru-         | • •         |
|                                           | 418         |
| Qual modo tenesse di guerreggiar con-     | •           |
|                                           | 419         |
| Bellissimo esempio di castità che esso    |             |
| diè alla Spagna. • 498, e IX.             | ι3          |
| Come occupasse Cartagine Nuova in         |             |
| Ispagna. IV.                              | 516         |
| Come riuscisse ad ingannar Annibale,      |             |
| ed occupargli alcuni castelli. »          | 51 <b>q</b> |
|                                           | 497         |
|                                           | 408         |
| Si bandisce volontario dall' ingrata      | • •         |
| Patria.                                   | 499         |
| Colla pietà, sede e religione pervenne    | .,,         |
| a conseguir in Ispagna, ciò che, con      |             |
| qualitadi al tutto opposte, conseguì      |             |
| Annibale in Italia. VIII.                 | 424         |
| Perchè prosperasser le cose sue in        | •           |
| Ispagua. "                                | 427         |
| SCIPIONI (i due), per qual accidente suc- | •           |
| cumbessero in Ispagua. IV.                | 439         |
| Scisma nella Chiesa.                      | 67          |
| Sua continuazione e fine. " 70 e          | seg.        |
| Grande Occidentale, per esservi stati     |             |
| tre Papi a un tempo.                      | 72          |
| SCITI (gli); perchè potessero facilmente  | -           |
| predare l'imperio roman o. IV.            | 352         |

| · <b>S</b>                                | 505         |
|-------------------------------------------|-------------|
| SCIZIA (la); qual paese sia, e perchè     |             |
| abbandonato da' suoi popoli. vol.         | III.        |
| pag. s                                    |             |
| SCLAVI (gli): popolo settentrionale; vin- | •           |
|                                           | 16          |
| Dettere il nome di Sclavonia (ora         |             |
| Schiavonia) all'Illiria.                  | 22          |
| SCOLARI NARDO; Ghibellino, ed uno dei     |             |
| fuorusciti fiorentini. 11.                | 516         |
| Scoppirti (gli), e le artiglierie minute, |             |
| nuocono più che non le grosse arti-       |             |
| glierie. IV.                              | 353         |
| Scoppiettieri (gli); a qual ufficio sian  |             |
|                                           | 35 <b>6</b> |
| SCORREBIE (le) e le PREDAZIONI; furono    |             |
| i mezzi di cui si valsero i Remani        |             |
| per acquistar le terre altrui. III.       | <b>388</b>  |
| SCRITTORI (gli): qual errore commettano   |             |
| in dedicar le opere loro a'grandi,        |             |
| anzi che a' privati.                      | 7           |
| Coll'esaltar i vincitori e i vinti fan sì | •           |
| che i posteri laudino ed ammirino         |             |
|                                           | 230         |
| De'governi de'principi; offron loro,      | • ,         |
| per modello da imitarsi, Valerio anzi     |             |
|                                           | 502         |
| Antichi; perchè dicano che i primi        |             |
| eroi nutrironsi nelle selve e nelle       | ,           |
| cacce. "                                  | 56ò         |
| Delle vite degli uomini grandi; lodano    |             |
|                                           |             |

| 506           | S                          |               |        |            |
|---------------|----------------------------|---------------|--------|------------|
| Scrittori : A | leuni giudicano            | inconsider    | ata-   |            |
| · mente       | di Annibale.               | vol. IV.      | 215    | 80         |
| Antichi;      | hanno copertan             | nente insegi  | ato    | 3          |
| qual de       | rbba esser un <sub>l</sub> | principe.     | 20     | 91         |
| Perchè ne     | on han trama               | ndato conte   | 222    | <b>J</b> - |
|               | osterità di tanti          |               |        |            |
| lenti.        |                            |               |        | 351        |
| Celebrano     | altamente que              | ei popoli ch  |        |            |
|               | ono a difesa               |               |        |            |
| bertà.        |                            |               | , ,,   | 352        |
| Primi ital    | iani ; farono tu           | tti fiorentin |        |            |
|               | e altre province           |               |        |            |
|               | reso a scriver             |               |        |            |
| rentini.      |                            |               | ,      | 27         |
| SCRIVERE (    | (lo), in fatto             | di congiu     | ra;    | •          |
| debbe a       | a tutto potere f           | loggirsi.     | nı.    | 424        |
| S. CROCE      | (da) lacoro;               | con quale     | in-    |            |
| ganno e       | da Alessandro 1            | VI venisse f  | tto    |            |
| imprigi       |                            |               | V1. 4  |            |
|               | ; quali essetti            |               |        | 568        |
|               | CO; con il suo             |               |        |            |
| la Reli       | gione cristiana            |               |        |            |
| principi      |                            | • 398, e      | IX.    | 8          |
| Sedizione (   | (la) : de' Roma            | ıni in Cap    | αa;    |            |
| quietata      | da Valerio Co              | rvino,        | III. 3 | 363        |
| Uccorsa 1     | in Ardea per               | cagion d'u    | ma     |            |
| donna;        | come procedett             | e esi comp    |        |            |
| 0             |                            |               | e s    | eg.        |
| DEDISTON: (16 | ); debbono a t             | ulto potere e | vi-    |            |
| taret qu      | elle che nascor            | o per cag     |        |            |
| di donn       | €.                         |               | 29 (   | 514        |

| · .                                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| 8                                        | 50g   |
| Sedizioni: Fra propri soldati, come do-  | •     |
| vranno spegnersi da un capitano. vol     | . IV. |
|                                          | 492   |
| SEGNA (di) Lorenzo; uno de'capi di       |       |
|                                          | 358   |
| Sèguito del Cardinale Carvajal, Legato   |       |
|                                          | 35o   |
| SEIANO; costituito da Tiberio in gran    |       |
| ricchezza, onere e grado, congiurò       |       |
| contr'esso, aspirando all' imperio. III. | 416   |
| SELVA CIMINA: V. CIMINA.                 | •     |
| SELVE (le) pubbliche; sono d'indispen-   |       |
| sabile necessità nella formazione di     |       |
| una Colonia. IX.                         | 31    |
| SEMIRAMIDE, usò malamente d'uno stra-    |       |
| tagemma per deludere un Re in-           |       |
|                                          | 475   |
| SEMPRONIO, consolo; per qual acci-       | • •   |
| dente si ritrasse verso Roma, dopo       |       |
|                                          | 486   |
| SEMPRONIO GRACCO; riuscì a far un        | -     |
| buon esercito con una moltitudine di     | 3     |
| servi. > 471 e                           | 559   |
| SENATO (il) di Roma: qual avesse ge-     | ·     |
|                                          | 152   |
| Errere che commise nel creare i De-      |       |
| cemviri.                                 | 166   |
| Riconciliato colla plebe da Pacuvio      |       |
|                                          | 180   |

Propone ai consoli di crear un Ditta-

» 18g

tore, ma invano.

| . 508       | <b>S</b>                                                          |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Senato : di | Roma; » L'ottenne però col                                        |       |
| mezzo       | dei Tribuni che obbligarono i                                     |       |
| Consoli     | a cedere. vol. III. pag.                                          | 189   |
|             | endiare i soldati, che pria mi-                                   | _     |
|             | o del loro proprio , e perchè 🤊                                   | 191   |
| Come ca     | ilmò la plebe contr'esso irri-                                    |       |
| tata.       |                                                                   | 196   |
|             | onoedesse il far esercito a Cen-                                  |       |
| tenio P     |                                                                   | 199   |
|             | i pagar la decima ad Apollo                                       | _     |
|             |                                                                   | 204   |
| » Non av    | rendo ciò potato eseguirsi, ten-                                  |       |
| ne altr     | o modo per soddislar Apollo. »                                    | ivi   |
|             | i Romani andati ad abitar a                                       |       |
|             | poichė Roma fu da' Francesi                                       | _     |
| rovinat     |                                                                   | 213   |
| Come giu    |                                                                   | 345   |
|             | Roma prossima a divenir                                           |       |
|             | de' Francesi, non che pensare                                     |       |
|             | derla, parte se ne fuggi, e parte                                 |       |
|             | ossi nel Campidoglio , per vo-<br>lel Cielo.                      | 7 - 7 |
|             |                                                                   | 373   |
|             | poi difendesse il Campidoglio. »<br>Ile autorità mandasse fuora i | iợi   |
|             | onsoli, i Dittatori ed altri ca-                                  |       |
|             | d'eserciti; e quale autorità esso                                 |       |
| si riser    | u caproni, e quate autorna caso                                   | 389   |
|             | n tempo ad impedire che Fa-                                       | 3 09  |
|             | n passasse per la selva Cimi-                                     |       |
|             |                                                                   | 390   |
| _           | da Catilina, come diportossi                                      | 290   |
| -mauriato   | ar Assistar , come othermen                                       |       |

| ${f s}$                                  | 5eg        |
|------------------------------------------|------------|
| verso di questo, sebben congiurate       | _          |
| noto. vol. III. pag.                     | 438        |
| Senato: di Roma; Qual rimedio trovasse   |            |
| contro l'ambisione de'Tribani.» 460 e    | 463        |
| Crea un Dittatore, e sa morire Spurio    |            |
|                                          | 519        |
| Giudicò pericolosa la guerra che sopra-  |            |
| stava a Roma di tutta la Toscana,        |            |
| de' Latini, degli Ernici e dei Volsci. » | 524        |
| Rimanda Spurio Postumio prigione ai      |            |
| Sanniti, i quali lo rimandano a          |            |
| Roma. "                                  | 567        |
| Di Venezia; come crudelmente ricom-      |            |
| pensasse un suo gentiluomo, poichè       | •          |
| riuscì a sedare alcuni tumulti insorti   |            |
|                                          | 5o5        |
| Di CARTAGINE; delibera sul partito da    |            |
| prendersi dopo la vittoria di Canne      |            |
| riportata su i Romani: non accetta       |            |
|                                          | 364        |
| 55 Come diportossi inverso di Annone,    |            |
|                                          | 438        |
| SENESI (i); qual presente inviassero al  |            |
| Cardinale Carvaial, Legato Postificio    |            |
| all'Imperadore. VII.                     | <b>356</b> |

SENOFONTE: suo libro intitolato De Tyrannide. Ill. 244
Racconta quali inganni usò Ciro per giugnere a somma grandezza. 7290
Per quali cagioni colmò Ciro di lodi.

. 493, e 1X. 14

27

cambiarsi di nome.

| ,                                          |            |
|--------------------------------------------|------------|
|                                            |            |
| s                                          | 511        |
| SERRAGLI (i): famiglia fiorentina; pri-    | 011        |
| vati degli onori. vol. II. pag.            | 105        |
| SERRISTORI GIOVANNI; redarguisce il        | 100        |
|                                            | 273        |
| SERTORIO: perchè uccise chi gli an-        | -,-        |
| nunziò la morte d'un de' suoi capi. 17.    | 41%        |
| Si valse d'una cerva, per ispirar la re-   | 4.4        |
|                                            | 426        |
| SERVI (de') PAOLO; uno de' capi di con-    | -          |
|                                            | 358        |
| SERVIO TULLO: ucciso da Tarquinio          |            |
|                                            | 405        |
| £                                          | 406        |
| Servitù (ta): è cagione di danni ai po-    | •          |
| poli ed alle città. » 241 e                | 240        |
| Durissima; è quella che sottomette ad      |            |
|                                            | 249        |
| Meno dura è quella d'un Principe, e        | -0         |
| perchè.                                    | 250        |
|                                            | 5o8        |
| » Procedè segnatamente dal Proconso-       | •          |
|                                            | 5og        |
| Per quali cagioni sarebbe potuta venire    | -          |
| molto più tardi ne'Romani. 🔻 🤛             | 510        |
| Essa, ed il Timore ne' popoli, prefe-      |            |
| risconsi da' Principi tiranni alla Be-     |            |
| nevolenza ed all'Amore dei mede-           |            |
|                                            | 5 <b>3</b> |
| SESSIONE; prima del Concilio Pisano. VIII. |            |
|                                            | 128        |
| Terza.                                     | 129        |

.

. .

» 2g8

Ritorna in patria.

| forza: Ascanio: Persuade il Cardinale di | ,        |
|------------------------------------------|----------|
| Roano a passar con genti di Fran-        |          |
| cia in Italia. vol. V. pag.              | 438      |
| CATERINA; contessa di Forli, e vedova    |          |
| del Conte Girolamo Riario: sua fer-      |          |
|                                          | 337      |
| Con quale finissimo stratagemma ven-     | ,        |
| dicasse la morte del marito.             | /36°     |
| Atto osceno che praticò inverso i con-   | 400      |
| giurati.                                 | ivi      |
| Ebbe utile e danno dalle fortezze, e     |          |
|                                          | 115      |
|                                          |          |
| Come perdesse la fortezza di Forli, »    | 200      |
| Fu donna magnanima, e meritossi gran-    | <b>,</b> |
| di onori per la sua virtu.               |          |
| Fu figlia naturale del Conte Francesco   |          |
| Sforza. VI.                              | 10       |
|                                          | 41       |
| ERMES; figlio del Duca Galeazzo. II.     |          |
| FRANCESCO; serve il Pontesice. I.        | 75       |
| Capitano del Duca di Milano, spedito     |          |
| a Lucca.                                 | 304      |
|                                          | ivi      |
| Prende Borgo Buggiano, e Stigliano. »    | 305      |
| Abbandona Lucca per danaro.              | ivi      |
| Capo di setta.                           | 5        |
| S'impadronisce della Marca. "            | ivi      |
| » H Papa: gliene concede la signoria.    | , 6      |
| Suo motto insultante il Pontefice, con   |          |
| eni solea firmar le sue lettere. »       |          |
| E nominato Gonfaloniere della Chiesa. »  |          |
| Machiavelli, vol. IX. 33                 |          |
|                                          |          |

| Sforza: Francesco; Fatto capitano de' Mi- |
|-------------------------------------------|
| lanesi. vol. II. pag. 116                 |
| Riceve Pavia. " 125                       |
| Batte i Veneziani. » ivi                  |
| Come rimproverò un millantator vene-      |
| ziano. » 126                              |
| Fa pace co' Veneziani. " 128              |
| Risposta da lui data ai deputati mila-    |
| nesi. 9 133                               |
| Fa tregua co' Milanesi. " "137            |
| Divien Signore di Milano. » 140 e 143     |
| Si collega co' Fiorentini. " 144          |
| Fa guerra a' Veneziani. » 150             |
| Fa pace co' medesimi. " 152               |
| Conforta Ferrando d'Aragona. " 171        |
| Riceve Savona dal Re di Francia. , 195    |
| Prende Genova. " ivi                      |
| Spedisce suo figlio Galeazzo con soc-     |
| corsi al Re di Francia. • ioi             |
| Imparentato col Re di Napoli. " ivi       |
| Cerca di spegnere Iacopo Piccinino. » 197 |
| Muore. * 199                              |
| Edificò una fortezza in Milano, la quale  |
| riusci dannosa a' suoi eredi. 111. 350, e |
| IV. 115                                   |
| » Non potè per essa resistere all'im-     |
| peto francese. 9 352                      |
| Con quali mezzi, da privato, divenne      |
| Duca di Milano. 1V. 35                    |
| Come tradì i Milanesi. » 66               |
| Volse l'ambizione sua in Lombardia. • 63  |

» 286

» ivi

» 298

» 2gg

sione pel nipote.

Prende il governo di Milano.

Ritorna in patria.

Confinato.

Sicurta' (la) de' popoli; consiste nelle

SIDICINI (i); aggressi dai Sanniti, vengono socsorsi dai Campani e dai Ro-

IX.

III. 274 e 28 i

buone leggi.

mani.

| 8                                           | 519  |
|---------------------------------------------|------|
| SIENA: collegata co' Veneziani. vol. II. p. | 1/6  |
|                                             | 3.3  |
|                                             | 307  |
|                                             | 340  |
| Non si lascia sorprendere da' Fioren-       | •    |
| tini. • 371 e                               | seg. |
|                                             | 404  |
| SILENZIO (il) nel combattere; qual effetto  |      |
| produca, e se sia vantaggioso il pra-       |      |
| ticarlo. IV.                                | 401  |
| SILLA: eletto in suo capo dalla nobiltà     |      |
|                                             | 150  |
| Esso e Mario, se stati fossero a' tempi     |      |
| di Manlio Capitolino, sarebbero stati,      |      |
| al par di questo, spenti; e se que-         |      |
| sto stato fosse a' tempi loro, avrebbe      | _    |
| conseguito, al paro d'essi, la ti-          | `    |
|                                             | 448  |
| Per quali mezzi petè rinvenir soldati       |      |
| che il seguissero contro al ben pub-        | _    |
|                                             | 510  |
| Come si disendesse dai carri-falcati, pu-   | _    |
| 8                                           | 411  |
| » Come ordinasse il suo esercito contro     | ٠    |
| il medesimo.                                | ivi  |
| Come rivolgesse a suo vantaggio due         |      |
| disastri avvenuti nel suo esercito.         | 413  |
| Come riuscisse a fermar le sue legioni      |      |
|                                             | 414  |
| Si valse d'una immagine d'Apollo per        |      |
| ispirar la religione a' suoi soldati. "     | 420  |

| 520 8                                    | _                 |
|------------------------------------------|-------------------|
| Silla: Come poté per due volte liberare  |                   |
| dai nemici. ool. IV. pag                 | . <b>4</b> 90     |
| SIGNORE (il) maggiore che si trovi è i   | il                |
| Timore. VIII                             | . 499             |
| Signoni (i): di terre ; loro debolezza d | i                 |
| che sia cagione.                         | L 519             |
| Di Romagna; spenti tutti da Alessan      | -                 |
| dro VI.                                  | » 52 <b>2</b>     |
| Del consiglio del re di Francia; quant   | tī                |
| e quali fossero, e loro pensione. IV     | . 197             |
| SIGNORIA (la) : di Firenze ; quali in    |                   |
|                                          | . 143             |
| Pel modo con cui ella si creava, no      | n .               |
| potea darsi la debita maestà ai pri      | -                 |
|                                          | » <sub>1</sub> 53 |
| Nuova; come avrebbe dovuto formarsi, :   | » 154             |
| Perchè incorsa nell' indignazione di Lui | •                 |
| gi XII, re di Francia. VI                |                   |
| Ad insinuazione del Machiavelli, si ri   | •                 |
| solve ad arruolare i suoi propri sud     |                   |
|                                          | . 233             |
| Concede a Giulio II M. Antonio Co        | -                 |
| lonna.                                   | y 332             |
| Presento che invia al detto pontefice in | 1                 |
|                                          | 334               |
|                                          | . 166             |
|                                          | , 16q             |
| » Come distribuisse gli onori e gli util |                   |
| dello stato. " ivi i                     | 16a               |
|                                          | , 160             |
|                                          | 9                 |

| Simonia; una delle tre Ancelle che se-   |     |
|------------------------------------------|-----|
| guirono un famoso personaggio nel-       |     |
|                                          | 438 |
| SINIGAGLIA; ceduta al Duca Valen-        | •   |
| tino. VI.                                | 431 |
| Siniscaleni (i) di Francia; qual ufficio | •   |
|                                          | 192 |
| SIRACUSANI (i): per amor della libertà   | -   |
| non vendicarono la morte di Girola-      |     |
| mo nipote di Gerone.                     | 244 |
| Morto Girolamo, disputano se seguir      |     |
| debbago l'amicizia o de' Romani, e       |     |
| de' Cartaginesi. "                       | 297 |
| Che cosa dicesse loro Apollonide.        | ivi |
| SISTO IV, suo carattere. II.             | 226 |
| Come fece grandi due creduti suoi fi-    |     |
| gli. »                                   | iri |
| Perchè nemico ai Medici.                 | 244 |
| Varanisas i namisi dei Medisi            | 059 |

Muove guerra a Firenze. In che modo si giustifica.

i cittadini.

È neciso.

| Sisto IV: Si rappacifica co' Fiorentini. | <b>9</b> : | ol II       |
|------------------------------------------|------------|-------------|
| pa                                       | g.         | 305         |
| Abbatte i Colonnesi.                     | ,          | 321         |
| Maore.                                   | ,          |             |
| Non potè sottrarsi, benchè animoso       | ٠.         |             |
| agl'incomodi delle fazioni.              | V.         | 6.          |
| Sito: qualunque inaccessibile; non bas   | ta         |             |
| a difender un principe che manci         | hi         |             |
| di forti difen <b>sori</b> .             | ı.         | 200         |
| Favorevole ad un esercito; gli val pi    | à          | -,,         |
| che la virtù.                            | 7.         | 529         |
| Quanto importi il conoscerlo ad un ci    | ŀ          | 9           |
| pitano, sul valersi più o de' fanti      | 0          | •           |
| 🦿 de' cavalli.                           | •          | joi         |
| S. LEO; si ribella al Duca Valentino. V  | ı.         | 217         |
| S. MINIATO; il di lui tempio da chi edi  | -          | -4.7        |
| · firato, j                              | l.         | 30          |
| SODERINI (i): samiglia forentina; divis  | ii -       | , ••        |
| 'fra loro di partito.                    | •          | 313         |
| FRANCESCO; vescovo di Volterra, come     | R          |             |
| salvasse il fratello Paolo Antonio dall' | 2          |             |
|                                          |            | 203         |
| Cardinale, a cui su diretto il Machia    |            |             |
| velli, nella di lai legazione alla certe |            |             |
| di Roma. VI. 470                         |            | ser.        |
| Scrive alla Signoria di Firenze a favore | ,          | -ъ          |
|                                          |            | 55 <b>5</b> |
| Nicorò; di qual partito fosse 1          | •          | 312         |
| . Cerca di torre considerazione a Piero  | )          |             |
|                                          |            | 20 L        |
|                                          | •          |             |

Nascono ovunque, e famosi.

Romani; che militavano prima del pro-

| prio, furono fatti stipendiar dal se-    |             |
|------------------------------------------|-------------|
| nato, e perchè. vol. III. pag.           | 191         |
| Soldati: pagați per la prima volta dopo  | Ŭ.,         |
| l'assedio de' Veienti.                   | 26 <b>6</b> |
| Buoni e fedeli; sono il nervo della      |             |
| guerra, e non i danari. »                | 278         |
| Sapno ben essi trovar l'ero, il quale    | •           |
| non sa ove trovar essi.                  | 279         |
| Spartani; superano gli Ateniesi. »       | 28L         |
|                                          | 33 L        |
|                                          | 53g         |
| » Non ha su d'essi autorità alcuna il    | •           |
| principe cui servono, ma solo chi li     |             |
| mauda, "                                 | ાંગો        |
| . In caso di vittoria, sogliono predare  |             |
| tanto chi li conduce, quanto quello      |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 33 <b>3</b> |
| Vincitori; ne muoion nella zussa, non    |             |
| nella fuga 👂                             | 340         |
| Romani; rotti ad Allia, andarono a       |             |
|                                          | 375         |
| Debbono porsi da' loro capitani in ista- |             |
|                                          | 464         |
| Romani; dimostraron sovente più di va-   |             |
| lore privi de loro capitani e consoli,   |             |
| che non da essi retti e guidati. »       | 469         |
| La sola loro virtù ha talora vinto la    |             |
| <b>a</b> ,                               | 470         |
| » Han però bisogno di virtuosi capi-     |             |
| tani.                                    | ivi         |

₩ 27L

i paesi.

|    | <b>.</b>                                                     | 527   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|
|    | Soldati; Cattivi; quali siano. vol. IV. pag.                 | 272   |
|    | Se sia meglio prenderli dalla città o dal                    | •     |
|    | . •                                                          | 274   |
| ^  | Di qual età debbano prendersi » ivi e                        | 281   |
|    | Qual arte dovranno esercitare.                               | 28 L  |
|    | La lor bontà come si conosca.                                | 282   |
|    | Debbono esser agili e forti, e soprat-                       |       |
|    | tutto d'onesti costumi.                                      | 283   |
|    | E meglio averne in grande, anziohè in                        |       |
|    |                                                              | 287   |
| •  | In numero grande dan più di riputa-                          |       |
|    |                                                              | 290   |
|    | Possono causar disordini o fra loro, o                       |       |
|    | contro ad altri; e-come possan ov-                           |       |
| •  |                                                              | 29 L  |
| •  | Debbono imparar l'arte del nuoto, e                          | _     |
|    |                                                              | 317   |
|    | Nuovi; che sappian mantener gli or-                          |       |
|    | dini, son parı ai vecchi: i vecchi,                          |       |
| ٢٠ | all'incontro, senz'ordine, son pari                          | 333   |
|    | ai nuovi.                                                    | 338   |
|    | La loro incumbenza si è mantener gli                         | 396   |
|    | ordini delle battaglie. " Quando debban essere sbigottiti, e | Jgų   |
|    |                                                              | 423   |
|    | Quando debbansene far perire alcuni                          | 420   |
|    | per meszo dell'inimico.                                      | ioi   |
|    | Come possano rendersi ostinati alla                          |       |
|    |                                                              | 424   |
|    | Debbono assuesarsi ad udir a parlare                         | . – . |
|    |                                                              | 426   |
|    | - Francisco Contract                                         | • 1   |

ivi Soldo (il); come, e dove si serbasse dai soldati romani. IV. 446 Sole (il); come possa nuocere ad un

× 405

esercito.

| $\mathbf{S}$                             | 524  |
|------------------------------------------|------|
| SOLONE: dà leggi ad Atene, ma per        |      |
| breve tempo. vol. III. pag.              | 25   |
| Perchè le sue leggi fosser accettate,    |      |
| gli convenne ricorrere all'autorità di   |      |
| Ďio.                                     | 68   |
| Le di lui leggi vengon prese da' Ro-     |      |
| mani a modello per formar le loro        | •    |
|                                          | 166  |
| Che dicesse a Crese, quando gli mo-      |      |
|                                          | 278  |
| Fu fondatore del viver civile nella sua  | -/-  |
|                                          | 164  |
| Sontuosita' (la) ; debbe evitarsi da un  |      |
| principe, e perchè. IX.                  |      |
| SORIA (la); occupata da Moise, e detta   | -,   |
|                                          | 272  |
| SORTE (la); come favori il Machia-       |      |
| velli. VIII.                             | 455  |
| Sovaani, ed altri personaggi di distin-  | •    |
| zione; espressi in cifre numeri-         | 1    |
| che. VII.                                | 6    |
| SPAGNA (la): e la Francia, sono le       |      |
| province le più corrotte; però meno      |      |
|                                          | 205  |
| Essa, l'Italia, e la Francia, sono la    |      |
|                                          | 207: |
| Per esser riparata da conveniente virtù, |      |
| è libera dalle tante variazioni cui      |      |
|                                          | 130  |
| L un paese dissorme ai modi e costu-     |      |
|                                          | 233. |
| Machiavelli, vol. IX. 34                 |      |
|                                          |      |

.

| 53e S                                    |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Spagna: È piena di repubbliche e prin-   |                     |
| cipati. vol. IV. peg.                    | 35 r                |
| Come se la rendè tutta amica Scipione    |                     |
|                                          | 13                  |
| SPAGNUOLI (gli): pugnano contro i Fran-  |                     |
|                                          | <b>3</b> o <b>3</b> |
| Cosa loro accadde nella giornata di Ra-  |                     |
|                                          | 311                 |
| Sostengono la fazione dei Medici con-    |                     |
|                                          | <b>366</b>          |
| Qual fosse la loro intenzione in favorir |                     |
| i Medici. »                              | 567                 |
| Cacciano i Francesi dal regno di Na-     | •                   |
| poli. 1V.                                | 42                  |
| Non possono sostener la cavalleria. »    | 137                 |
|                                          | iri                 |
| Come vincessero i Francesi al Gari-      |                     |
| gliano. »                                | 181                 |
| Perchè rimanesser vinti da' Francesi a   | 1                   |
| Rayenna 22                               | ivi                 |
|                                          | 185                 |
| Perchè non si faccian temere da' Fran-   | •                   |
| cesi.                                    | ાંગો                |
| Pugnano contro a' Tedeschi, i qual       |                     |
| sono da essi rotti, e presso che tutt    | i                   |
|                                          | 306                 |
| Senza il soccorso de' Francesi, avreb-   |                     |
| bero spenti tutti i Tedeschi nella       | ì                   |
| giornata di Ravenna.                     | iei                 |
| Inferiori di cavalli contro a'Francesi   | _                   |

| come si contennero per poterli sicu-   | •   |
|----------------------------------------|-----|
| ramente rompere. vol. IV. pag.         | 405 |
| Spagnuoli: Come rompessero l'esercito  |     |
|                                        | 413 |
| Come vinti da Tiberio Gracco.          | 495 |
|                                        | 437 |
| Tentano di rimettere i Medici in Fi-   |     |
| renzc. VIII.                           | 143 |
| Occupano e saccheggiano Prato. »       | 266 |
| SPARTA: conservò per 800 anni le sue   |     |
| leggi, senza corromperle.              | 19  |
| Se, e come, debba imitarsi ne' suoi    | -   |
| ordini.                                | 35  |
| Sua costituzione. »                    | 38  |
| Per qual cagione potè mantenersi lungo |     |
| tempo. "                               | 39  |
| Come perdesse tutto in un giorno.      | 42  |
| Vengono in lei rinnovate da Cleomene   | -   |
| le leggi di Licargo.                   | 5g- |
| I suoi nobili spenti dal popolo, per   |     |
|                                        | 245 |
| Perchè non potè condursi alla gran-    |     |
| dezza dell'impero romano. "            |     |
| Perchè ruinò. " 253 e                  | 255 |
| Stette per molti secoli armata e li-   |     |
| bera IV. 66 e                          |     |
|                                        | 470 |
| SPARTANI (gli): con il consiglio e i   |     |
| buoni soldati superarono l'industria   |     |
| e il molto danaro degli Ateniesi. Ill. | 28L |

| <b>532</b> |                          | S         |           |        |       |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Spartanî   | : Non solo               | non ed    | ificavano | for-   |       |
| •          | e , ma nep               |           |           |        |       |
|            | loro città.              |           |           |        | 357   |
|            | tennero T                |           |           |        |       |
|            | NE: militar              |           |           |        |       |
|            | tta da un                |           |           |        |       |
|            | za , che ne              |           |           |        |       |
|            | abbiano la               |           |           |        |       |
| Del M      | achiavelli;              | al Signo  | r di Pio  | mbino. | . VI. |
|            | •                        |           | , e VII.  |        |       |
| » Al c     | campo con                | ro Pisa.  | •         | VII.   | 225   |
| » la s     | campo con<br>varie parti | del Do    | minio F   | ioren- |       |
| tino       |                          |           |           |        | 233   |
| » Al S     | Signore di               | Monaco.   |           | VIII.  | 95    |
|            | ampo della               |           |           |        |       |
|            | Guicciardin              |           |           | 174 €  |       |
| SPENDI     | O e MATO                 | ), ribe   |           |        |       |
|            | ; qual oru               |           |           |        |       |
|            | lier i loro              |           |           |        |       |
| ranz       | a d'accord               | lo.       | _         | III.   | 536   |
| Speranz    | (la) dell                | a vittori | a, è c    | agione |       |
| dell       | 'ingiuriarsi             | i il nemi | co.       |        | 364   |
|            | a): modica               |           |           | Tede-  |       |
| schi       | •                        |           |           | 17.    | 22 Ł  |
| Sovero     | hia in un                | principe  | e; è cau  | sa di  |       |
| grav       | ezze, e q                | ueste lo  | son di    | que-   |       |

Spir (le): quali fossero in Lucca, e

Come si puè conoscere se siano in

quale il loro ufficio.

un campo militare.

rele.

lX.

» 52g

| S. PIETRO in Vincula: V. GIULIO II.            |          |
|------------------------------------------------|----------|
| SPILORCERIA di Tomaso Del Bene inverso         |          |
| il Machiavelli. Fol. VIII. pag.                | 270      |
| SPINI: famiglia fiorentina, della fazione      |          |
|                                                | 112      |
| BENEDETTO; bandito.                            | 25 L     |
| Ritorna in Firenze.                            | ivi      |
| GERI; capo de' nobili fiorentini.              | 106      |
|                                                | 124      |
| SPINOLA FRANCESCO: sottomise Genova            | :        |
|                                                | 15       |
| Cercò di porla di nuovo in libertà »           | 16       |
| SPOLETO: preso dal papa.  In guerra con Terni. | 244      |
| In guerra con Terni.                           | 429      |
| SPURIO: CASSIO; quai modi usò per              |          |
|                                                | 445      |
| SPURIO MELIO; per un atte di sua li-           | • •      |
| beralità, vien fatto morire dal senato         |          |
|                                                | 519      |
| SPURIO POSTUMIO: inviato da' Romani            | Ü        |
| in Atene, per aver le leggi di So-             |          |
|                                                | 160      |
| Si accusa in senato della pace da esso         |          |
| per forza conchiusa co' Sanniti, pro-          | <u>.</u> |
| testando non doversi mantenere. : :            |          |
| É mandato prigione ai Sanniti, i quali         | •        |
|                                                | · ivi    |
| Fa più glorioso egli vinto, che Ponzio         |          |
| vincitore.                                     | · ivi    |
| S. OUIRIGO: soggiogato dal Duca Va-            |          |

| - · ·                                       |            |
|---------------------------------------------|------------|
| lentino, e barbara strage ivi com-          |            |
| messa. ool. VI. pag.                        | 464        |
|                                             | 136        |
| Come venisser praticati da' Fioren-         |            |
|                                             | 170        |
| » E come da' Lucchesi.                      | ivi        |
| S. SEVERINO (da) Roberto: capitano          |            |
| de' Fiorentini. II.                         | 237        |
|                                             | 286        |
| Fa ribellar Genova.                         | 287        |
| Fa guerra nel Pisano.                       | 288        |
| Ritorna a Milano.                           | 298        |
| Fatto condottiero de' Veneziani.            | 310        |
| Spedito contro Milane. "                    | 517        |
|                                             | 33o        |
| Capitano de' Veneziani. »                   | <b>335</b> |
| Ucciso in battaglia.                        | ivi        |
| STABILITA' (la); quando, e perchè sia       |            |
| maggiore nelle repubbliche, che nei         |            |
| principi. III.                              | 225        |
| STATI (gli): buoni, con i quali si for-     |            |
| . mano le repubbliche, sono, Prinoi-        |            |
| pato , Ottimati e Popolare.                 | 20         |
| » Possono facilmente convertirsi in cat-    |            |
| tivi, cioè, Tirannide, Stato di pochi       |            |
| e Licenzioso.                               | 21         |
| . » Qualità ed essetti di ciasouno di essi. | 20         |
| . <b>a</b>                                  | 24         |
| » I quali sono tutti pestiferi, per la      |            |
| poca durata che è ne tre buoni, e           |            |

| <b>U</b>                                 | 33  | J          |
|------------------------------------------|-----|------------|
| per la malignità che è ne'tre cat-       |     |            |
| tivi. vol. III. pag.                     | 2   | 4          |
| Stati: Come si succedessero i primi tre  |     | •          |
| stati di governo in Roma.                |     | 6          |
| Forti e deboli ; da che si conoscano, e  |     |            |
| come si governino fra loro.              | 57  | 7.         |
| Possono acquistarsi con la fraude, ma    |     | •          |
| con fraude non s'acquista gloria. »      |     | <b>i</b> 4 |
| Nuovi; come possane mantenersi da un     |     | -          |
| principe nuovo. IV.                      |     | 13         |
| Come debbano tenersi quelli che son      | Ļ   |            |
| usi a viver liberi, e con le loro        |     |            |
| leggi. • *                               |     | 27         |
| Che nascono subito; facilmente si spen   |     | •          |
| gono.                                    |     | 35         |
| _ 0                                      | 1:  | 27         |
| Di mezzo; possono risolversi, o sa-      |     | •          |
| lendo verso il principato, o scen-       |     |            |
|                                          | 1   | 50         |
| De' Baroni di Francia; non dividona      | i   |            |
| fra gli eredi.                           | , 1 | 79         |
| Di Francia; quando si facciano, e che    |     |            |
|                                          | , 1 | 92         |
| Gagliardi; perchè ora non temano d'una   | ı   | -          |
| rovina.                                  | , 3 | 5          |
| Potentissimi d'Italia; perchè siano stat | i   |            |
| più volte saccheggiati e guasti. » 53    | ía. | •          |
| 1X                                       |     | 20         |
| Poiche furono involti alcun tempo ne     | i   |            |
| disordini, tornan dipoi ad abbrac        |     |            |
|                                          | . 4 | 71         |
|                                          |     |            |

t

| 536 <b>S</b>                              |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Stati: Nuovi; con quai modi si ten-       |            |
| gano. vol. VIII. pag.                     | 301        |
| Composti di diverse membra; è dissi-      |            |
|                                           | 421        |
| Della Cristianità; sarebber molto più     | •          |
| felici, se la Cristiana religione si      |            |
| fosse mantenuta secondo che dal Da-       |            |
| tor di essa venne ordinata. 1X.           | 8          |
| Propri; come debbano mantenersi. »        | 18         |
| Quanto, e come, rendansi sicuri. »        | 2 L        |
| Quali si possano dir felici. »            | 24         |
| Come posseno ingrandire.                  | 50         |
| Prosperano, sempre che nelle province     |            |
| siavi danaro ed ordine.                   | 3 <b>z</b> |
| Ne' quali regna l'ozio; non possono       |            |
| produrre nemini eccellenti nei ne-        | ٠          |
| gozi.                                     | ાંજર       |
| Stato (lo): di Pochi; è uno de' tre stati |            |
| cattivi di governo, il quale procede da   |            |
| quel degli Ottimati. III.                 | 21         |
| Che diventa libero; si fa partigiani ne-  | 0.0        |
| mici, e nen amiei, e perchè.              | 86         |
| Libero; si mantiene poce tempo, se        |            |
| non si ammassano i figlinoli di Bruto.    |            |
| » 87 e                                    | 400        |
| Sia principato o repubblica, abbisogna    |            |
|                                           | 221        |
| Infelicissimo d'un principe o d'una re-   | ,          |
|                                           | 41         |
| Di Firenze; perchè rovinò »               | <b>566</b> |

| Stato: la sua conservazione non debbe ar-   |
|---------------------------------------------|
| rischiarsi giammai, se non se per           |
| estrema necessità. vol. 111. p. 367         |
| Se sia potente o debole, da che si co-      |
| nosce.                                      |
| Ripigliarlo; cosa significasse in Fi-       |
| renze. » 396                                |
| Cosa è necessaria in quello che si cam-     |
| bia da repubblica in tirannide, o da        |
| tirannide in repubblica. » 403              |
| Si perde da principi, allorche infran-      |
| gono essi le antiche leggi e gli anti-      |
| chi modi. » 408                             |
| Può cambiarsi o per violenza, o per         |
| comune consenso, e quali essetti en-        |
| trambi producano. » 444 e seg.              |
| Perchè si perda, e come s'acquisti. IV. 76  |
| Se possa salvarsi, contraendo amicizia      |
| con chi lo assale. » 149                    |
| Quale non possa chiamarsi nè sicuro nè      |
| stabile » iei                               |
| Non si può ordinare stabile, se non è       |
| o vero principato o vera repubblica,        |
| e perchè. * 150                             |
| Di Milano; usurpato illegittimamente        |
| dagli Sforzeschi. " 198                     |
| Popolare ; fondate dai Fiorentini. V. 425   |
| De principi tiranni ; è un esempio di       |
| ogni scelleratissima vita, e perche. IX. 54 |
| STATO PONTIFICIO: V. TERRA di ROMA.         |

, i

# 491 a 498

il nemico.

| <del>-</del>                             | 009  |
|------------------------------------------|------|
| STREPITO (lo) nel combattere: quali ef-  | •    |
| fetti produca, e se sia vantaggioso il   | •    |
| praticarlo. vol. IV. pag.                | 401  |
| Non usato dai Romani. "                  | ivi  |
| STROZZI (gli) : famiglia fiorentina; di- |      |
|                                          | 255  |
| ALESSANDRO; spedito a Ferrara. II.       | 458  |
| Andrea; suo disegno sopra Firenze. I.    |      |
| CARLO; capo de' Guelfi. » 184, 195 e     |      |
|                                          | 20L  |
|                                          | 203  |
| Acousato, fugge.                         | 230  |
| FILIPPO; accusate.                       | ivi  |
| Sue virtuose ed onorevoli qualità. IV.   | 244  |
| FILIPPO e Piero; chi fossero, e loro     |      |
| morte. VIII.                             | 48●  |
| G10. Francesco; presta danari agli       |      |
|                                          | 219  |
|                                          | 288  |
|                                          | 219  |
|                                          | 203  |
|                                          | 197  |
|                                          | 199  |
|                                          | 218  |
| Esce di palazzo. * 221 e                 |      |
|                                          | 229  |
| U                                        | 230  |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 233  |
|                                          | 235  |
| STUDI (gli): primari di Parigi, quanti e | _    |
| quali fossero. 1V.                       | 195. |

| 540 8                                      |      |
|--------------------------------------------|------|
| Studi: Degli oziosi, quali siano. vol.     | IX.  |
| pag.                                       |      |
| Studio (lo) di Parigi; magramente pa-      |      |
| gato dall'entrate de' Collegi. IV.         | 193  |
| STUFA (della) Giovanco; portatore del      | J    |
| gonfalone, I.                              | 218  |
| Successioni due di principi virtuosi, sono |      |
| sufficienti ad acquistar il mondo. III.    | 103, |
| e IX.                                      | 42   |
| Suppiti (i): come debbano esser trattati   |      |
|                                            | 345  |
| Per qual cagione abbian paura, o nu-       | •    |
| tran odio inverso chi li governa. »        | 348  |
| Se spogliati siano, rimangon loro sem-     |      |
| pre l'armi ; se disarmati, il furore ad    |      |
|                                            | 349  |
| Di qual età debbano esercitarsi nelle      |      |
|                                            | 141  |
| Debbono al principe ubbidienza ed          |      |
| amore. 1X.                                 | 42   |
| Son pieni d'indignazione pe danni          |      |
| emergenti dal governo de' principi ti-     |      |
| ranni. " "                                 | 54   |
| Svono (il): debbe far parte d'un eser-     |      |
| cito. 1V.                                  | 322  |
| Per suo mezzo si comanda nelle suffe. »    | 323  |
| · e                                        | 399  |
| Ben ordinato, serve di comando all'e-      |      |
| sercito. » 348 e                           | 399  |
| Con quali stromenti si facesse dagli an-   |      |
| tichi ne' lora eserciti. » 349 e           | 599  |
| _                                          | - •  |

| Suono: Qual fosse il Dorico, e quale il      |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Frigio. vol. IV. pag.                        | 349          |
| Oggidì esso non serve negli eserciti che     | ·            |
| a far del rumore.                            | ivi          |
| Di quali stromenti avrebbe a formarsi        |              |
| ne' moderni eserciti. »                      | 399          |
|                                              | 450          |
| Frigio; qual essetto sacesse in Alessan-     |              |
|                                              | 349          |
| Superbia (la) de' Francesi in Italia, quanta |              |
| fosse. V.                                    | 424          |
| Superbia e Crudelta' diventano la Se-        |              |
| verità e l'umanità simulate da' prin-        |              |
| cipi tiranni al principio del loro do-       |              |
| minio. 1X.                                   | 52           |
| Superstizione (la) religiosa, quanta fosse   |              |
|                                              | 494          |
| Suppositi (i); Commedia dell'Ariosto,        |              |
| qual sia. V.                                 | 26           |
| SVIZZERI (gli): sono i soli che vivano       | _            |
| secondo gli ordini antichi.                  | 75           |
| Come ingannati da Francesco I, re di         |              |
| Francia, il quale, malgrado loro,            |              |
| venne in Italia.                             | 110          |
| Quali modi tengano onde ampliare il          | _            |
| loro dominio. » 254 e                        | 257          |
| Stipendiati da più principi, al paro         | _            |
| degli Etoli.                                 | 259          |
|                                              | 288          |
| Sono i maestri delle moderne guerre,         |              |
| e come le ordinino. »                        | 3 <b>0</b> 5 |

| vizzeri: Senz'artiglierie, roppero i | Fran-             |
|--------------------------------------|-------------------|
| cesi a Novara che molte ne avea      |                   |
|                                      | 315 0 32          |
| Rotti presso Milano da Frances       |                   |
| re di Francia.                       | , 32              |
| Resistono al Carmagnuola in Le       |                   |
| dia, dal quale vengono poi sup       |                   |
|                                      | e 32              |
| Come pervennero a scuoter il         |                   |
| dell'Austria, e farsi gagliardi.     | » 32 <sub>1</sub> |
| Le loro guerre col duca d'Austi      |                   |
| rono le maggiori e le più lung       | ghe. » is         |
| Non furono giammai superati di       |                   |
| peradore per accordo, ma se          |                   |
| forza.                               | » ie              |
| Ad istanza di Giulio II, occupi      |                   |
| ducato di Milano.                    | » 33              |
| Perchè assaltassero e rompessero i   |                   |
| di Bergogna ed i Francesi.           | » 45g             |
| Per qual errore sossero vinti da     | Fran-             |
| oesi.                                | » 480             |
| Furono causa che l'esercito del      | рара е            |
| di Spagna rimanesser preda de        | Fran-             |
| cesi.                                | n io              |
| Sono armatissimi e liberissimi.      | 1V. 60            |
| Furono assoldati in Francia per l    | la pri-           |
| ma volta da Luigi XI.                | ້ ກ <b>າ</b> ງ:   |
| Qual danno recarono all'armi         | fran-             |
| cesi.                                | » iq              |
| Hanno paura della santeria.          | ∞ 13°             |

| vizzeri: Kovinau da una lanteria spa-       |
|---------------------------------------------|
| gnuola. vol. IV. pag. 137                   |
| Perchè facciansi temere dai Francesi. » 187 |
| Sono più atti alla campagna ed a far        |
| giornate, che non a difender ed espu-       |
| gnar terre. " ivi                           |
| Sono inimicati da tutta l'Alemagna. » 205   |
| e 223                                       |
| Perchè siane nemici delle comunità,         |
| -de' principi e gentiluomini d'Alema-       |
| gna. " ivi                                  |
| Come ottenessero Basilea dall'Impe-         |
| radore. > 208 e 226                         |
| Quali essi siano.                           |
| Perchè posti a guardia degli stati ita-     |
| liani. " 267                                |
| Modo d'armarsi da essi trovato; per-        |
| chè, e qual vantaggio ne ritrag-            |
| gano. 300                                   |
| Pria vincitori, e poi vinti dal Carma-      |
| gnuola, e perchè. > 304                     |
| Perchè facesse tanta strage di loro il      |
| detto Carmagnuola. " 305                    |
| Essi soli ritengono alcun' ombra del-       |
| l'antica milizia. » 320                     |
| Chiamano battaglione il membro prin-        |
| cipale d'un esercito. » 321                 |
| Come distribuiscano i loro battaglioni      |
| in tempo di naria                           |
| Il lero ordine di guerreggiare non è        |
| buone quanto l'antico romano. " 363         |

| Dylasert, Quanto siano corafgioria nota                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle artigliere, e come ne puniscano                                                                                                              |
| i timidi. vol. IV. pag. 383                                                                                                                        |
| Osservano gli ordini antichi ne' combat-                                                                                                           |
| timenti. 5384                                                                                                                                      |
| Come rotti da Cesare al passaggio d'un                                                                                                             |
| fiame. procession in procession in                                                                                                                 |
| Qual pena militare, ad esempio de' Ro-                                                                                                             |
| mani, essi infliggano. " 479                                                                                                                       |
| Si ammutinane al campo contro Pisa. » VI.                                                                                                          |
|                                                                                                                                                    |
| 42 a δι                                                                                                                                            |
| Il loro corpo principale consiste in 12                                                                                                            |
| comunanze collegate insieme. VII. 359                                                                                                              |
| Loro pretese verso l'impero, la Fran-                                                                                                              |
| cia ed il re de' Romani. " 360                                                                                                                     |
| Loro governe. VIII. 404                                                                                                                            |
| more Bosonae's Americal det                                                                                                                        |
| T                                                                                                                                                  |
| an .                                                                                                                                               |
| TACITO: qual ragione adduca a discol-                                                                                                              |
| par i principi ingrati. vol. III. pag. 121                                                                                                         |
| Aurea sentenza di lui. > 410                                                                                                                       |
| Sua opiniene circa il modo di gover-                                                                                                               |
|                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
| nare la moltitudine. » 490                                                                                                                         |
| » Come però debba essa intendersi. » 491                                                                                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                            |
| " Come però debba essa intendersi. " 491 TAGLIE (le): come vengano poste in Fran-                                                                  |
| " Come però debba essa intendersi. " 491  TAGLIE (le): come vengano poste in Fran- cia. IV. 189                                                    |
| "Come però debba essa intendersi. " 491  TAGLIE (le): come vengano poste in Francia. IV. 189  "Non possono porvisi senza il consenso               |
| " Come però debba essa intendersi " 491  TAGLIE (le): come vengano poste in Francia. IV. 189  "Non possono porvisi senza il consenso del re. " 190 |
| "Come però debba essa intendersi. " 491  TAGLIE (le): come vengano poste in Francia. IV. 189  "Non possono porvisi senza il consenso               |

| T                                                    | 545                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Taglie: Sono cagione che si                          | trascurino                |
| gli esercizi militari, e p                           | perchè vol. IV.           |
| <b>;</b>                                             | pag. 35 <b>4</b>          |
| Imposte da principi tiranni;                         | ·                         |
| pre gravi.                                           | 1X. 52                    |
| TAMIRI: che cosa proponesse                          |                           |
| Come riuscisse a vincer Cir                          |                           |
| TANCREDI; principe normanilito in Italia, e padre di |                           |
| e Roberto.                                           | I. 34                     |
| TARANTINI (i); minacciano                            | •                         |
| Romani.                                              | III. 283                  |
| TARANTO; fu ricuperata da'                           | Romani per                |
| esservi la fortezza.                                 | <b>»</b> 355              |
| TARDITA' (la): nelle consulte                        |                           |
| ciosa.                                               | » 295 a 297               |
| Praticata da' Lavinj; fu noc                         | _                         |
| TARQUINJ (i): benchè espula                          | # 29 <b>5</b><br>uida Boa |
| ma, quali effetti pur vi                             |                           |
| finchè furono in vita.                               | » 2 <b>9</b>              |
| Per cagion di Lucrezia pe                            | rdettero lo               |
| stato.                                               | » 51 <b>4</b>             |
| TARQUINIO L. maestro de                              |                           |
| Cincinnato; quanto fosse                             |                           |
| TARQUINIO PRISCO: ucciso d                           |                           |
| d'Anco.<br>Perchè perdette il regno.                 | » 405<br>» 40 <b>6</b>    |
| TARQUINIO Superbo : ucci                             |                           |
| Tullo.                                               | ≠ 40 <del>=</del>         |
| Machiavelli, vol. IX.                                | <b>3</b> 5                |
| •                                                    |                           |

| 5 <b>46</b> T                        |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Tarquinio Superdo: Perchè perdette   | 1             |  |
| regno. vol. III. p                   | nag. 406      |  |
| TARUGI Autonio; tentato da Tom       | 1250          |  |
| Tosinghi.                            | 11. 596       |  |
| Tasse (le): per gli alloggiamenti d  | ella          |  |
| corte di Francia.                    | IV. 199       |  |
| Con quali rispetti dovranno esigersi | dai           |  |
|                                      | g e seg.      |  |
| Debbono con modi onesti ridursi al   | giu-          |  |
| sto e ragionevole.                   | » 28          |  |
| TASSINO Antonio: chi fosse, e c      |               |  |
| fosse in grazia di Bona, duchess     |               |  |
| Milano.                              | II. 298       |  |
| É scacciato di Milano.               | <b>» 2</b> 99 |  |
| TAVOLA (la) del Gran Cancelliere de  | re-           |  |
| gno di Francia: in che consistesse,  | IV. 191       |  |
| Per qual cagione cessò.              | • 197         |  |
| TAZIO: V. TITO TAZIO.                |               |  |
| TEBANI (i); traditi da Filippo M     | ace-          |  |
| done.                                | <b>≫</b> 66   |  |
| TEBE: saggiamente ordinata finchè    | 718 <b>86</b> |  |
| Epaminonda: morto esso, tornò agli   |               |  |
| tichi disordini.                     | 111. 95       |  |
| Ribellatasi a Sparta, fu cagione     | che           |  |
| questa ruinasse.                     | » 25 <b>3</b> |  |
| TEDESCHI (i): in guerra co' V        |               |  |
| ziani.                               | II. 335       |  |
| Sono vincitori a Trento.             | n ivi         |  |
| Crudeltà da essi usata in Bolgheri.  | » 594         |  |
| Essi ed i Cimbri, vincono più e      | :8er-         |  |

· .

1

dine.

V. 499

| 548 | T T                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|
| TE  | MPANIO, centurione romano; per qual                    |
|     | accidente trionfasso degli Equi. vol. III.             |
|     | pag. 481                                               |
| TE  | MPI (i) : ne' quali governarono principi               |
|     | buoni, quanto fossero felici. » 63, e IX.              |
|     | 57 e 58                                                |
| 3   | Come al contrario, quanto sossero in-                  |
|     | felici quelli ne' quali governareno                    |
|     | principi cattivi. III. 64, e IX, 57 e 58               |
| 1   | Essi, non gli uomini, son cagiene dei                  |
|     | disordini. III. 183                                    |
|     | kutiohi; lodati: presenti; accusati, e                 |
| _   | perchè. » 229                                          |
| I   | Von variano essi, ma hensi gli uo-                     |
|     | mini. • 253                                            |
| 1   | resenti; da fuggirsi dai giovani: an-                  |
|     | tichi; da imitarsi 234                                 |
|     | Le loro memorie per quali cagioni si                   |
| 1   | spengano. 9261                                         |
| ,   | Presenti ; perchè siano infelici per le guerre. • 323  |
|     | guerre. > 323<br>Quanto fossero diversi, per conseguir |
| •   | la tirannide, quelli di Manlio Capi-                   |
|     | tolino, da quelli di Silla e Mario. » 448              |
| 1   | Debbono riscontrarsi con i modi, onde                  |
|     | errar meno. * 450                                      |
|     | Di pace, e facili; perchè siano fatali                 |
|     | agli nomini grandi e rari. • 479                       |
| 3   | Debbono conoscersi dagli uomini, onde,                 |
|     | secondo la di loro qualità, regolare                   |
|     | il loro procedere. IV. 130                             |
|     |                                                        |

| T                                                                           | 549  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Tempi : Come fossero propizi all'impe-                                      |      |
| tuoso procedere di Giulio II. vol. IV. p                                    | 131  |
| TEMPIO (il) di S. Reparata in Firenze,                                      |      |
| consegrato dal papa. II.                                                    | 38   |
| TEMPLARI (i); quando incominciassero                                        |      |
| ad esistere.                                                                | 37   |
| TEMPO (il): è il padre d'ogni verità. Ill.                                  | 28   |
| Non si può aspettare.                                                       | 527  |
| Si caccia innanzi ogni cosa, e può                                          |      |
| condur seco bene e male IV.                                                 | 18   |
| Come venga impiegato dagli oziosi IX.<br>TEUDALU re dei Ceti: in Italia. I. | 32   |
| TEODOREO L. in Italia. I.                                                   | 14   |
| TEODORICO re degli Ostroguti : 8 im-                                        |      |
| padronisoe d'Italia.                                                        | IO   |
| Uccide Odoacre, e prende pur esso il<br>titolo di re d'Italia.              |      |
|                                                                             | ivi  |
| Sua crudeltà pell'aver fatto morir Sim-                                     |      |
| maco e Boezio, uomini santissimi. » Sue lodi, e sua morte. » 13 e           | 11   |
| Sue lodi, e sua morte. » 13 e<br>TEODORO; uno de' congiurati contro         | seg. |
| Girolamo di Siracusa, qual virtù di-                                        |      |
|                                                                             | 420  |
| TERENTILLO, tribuno romano: inventor                                        | 420  |
| della Legge Agraria, detta perciò                                           |      |
| Terentilla.                                                                 | 77   |
| Limita il potere dei censoli.                                               | 158  |
| TERGIDUTTORI (i); quai militanti fos-                                       |      |
| sero IV.                                                                    | 528  |
| TERMINE (il): per cui si fanno le guer-                                     |      |
| re; quando convien trapassarlo, o                                           |      |
| non arrivarvi. 1X.                                                          | 11   |

Per quai cagioni divenne signor degli Ateniesi. >> 31 e 134 Potè sar osservare le sue costituzioni 33 perchè era armato. Tesorieri di Francia; loro incumbenza. IV. 191 TIBERIO GRACCO: proibisce qualunque rimprovero di servitù fra suoi sol-111. 363

dati.

| ore a distribute is popore temano, e                             |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| perchè.                                                          | 265         |
| Ordinò l'esercito pretoriano.                                    | ivi         |
| TIGRANE re d'Armenia: vinto de Lu-                               |             |
| TIGRANE re d'Armenia: vinto da Lu-<br>cullo, capitano de nomani. |             |
| IV.                                                              | 30 <b>5</b> |
| TIMASITEO, principe di Lipari; come                              |             |
| religiosamente trattasse i Legati ro-                            |             |
| mani, e perchè.                                                  | 523         |
| TIMOLEONE di Corinto: per la sua                                 |             |
| virtà mantenne libera Siracusa.                                  | ٠٨١         |
| Posto a modello dei principi buoni. »                            |             |
| e IX. 43 e                                                       |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | . 50        |
| Forzato da' suoi popoli ad esser loro                            |             |
|                                                                  | 409         |
| Timore (il): di Dio; quanto, e per                               |             |
| quanto tempo fu grande in Roma                                   |             |
| repubblica.                                                      | 66          |
| O di Dio, o d'un principe; è neces-                              |             |
| sario al sostegno d'uno stato, ma il                             |             |
| primo è migliore del secondo.                                    | 6ე          |
| Esso, del paro che l'Amore, spingono                             | _           |
| gli uomini ad ubbidire.                                          | 405         |
| Quando eccede, produce grandi incon-                             |             |
| venienti.                                                        | igi         |
| Verso il principe; quanto possa negli                            |             |
| nomini, e perchè. IV.                                            | 82          |
| Può stare disgiunto dall'odie,                                   | 88          |
| and areas and areas desired                                      | ~,#         |

| Timere: Delle leggi e degli nomini; non<br>vale a frenar gli nomini armati. e. IV. p<br>È il maggior Signore che si trovi. VIII.<br>Esso e l'utile, presenti, uniti o dis-<br>giunti, rappresentatici dall' avversa | 48•<br>499 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| fortuna, che cosa possano sugli uo-<br>mini.                                                                                                                                                                        | 419        |
| Di Dio con le altre qualità che gli son                                                                                                                                                                             |            |
| proprie vale ad alienar l'ubbidienza,<br>ne' sudditi.                                                                                                                                                               | - 0        |
| Di Dio; nel soldato in ispecie debbe                                                                                                                                                                                | •          |
| rinvenirsi, e perchè. »                                                                                                                                                                                             | 16         |
| » În un governo corrotto, egli è presso<br>che spento.                                                                                                                                                              | 35         |
| Esso, e la Servitù ne' popoli; preferi-<br>sconsi da' principi tiranni all' Amore                                                                                                                                   |            |
| ed alla Benevolenza dei medesimi. »                                                                                                                                                                                 |            |
| Tiranni (i): per quali cagioni siano stati                                                                                                                                                                          | 33         |
|                                                                                                                                                                                                                     | 514        |
| Non si formano per l'armi poste in                                                                                                                                                                                  |            |
| mano ai cittadini, ma bensì per i                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                     | 280        |
| TIRANNIDE (la): è uno de' tre stati cat-                                                                                                                                                                            |            |
| tivi di governo, il quale procede dal                                                                                                                                                                               | _          |
| Principato.                                                                                                                                                                                                         | 21         |
| Per ordinarla, debbesi rinnovar ogni<br>cosa.                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                     | 114        |
| Mezzi mal usati da Appio per mante-                                                                                                                                                                                 | 104        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 167        |

| Tirannide: É cagione che le città non                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| crescano più nè in potenza, nè in                                      |      |
| ricchezze. vol. III. pag.                                              | 243  |
|                                                                        | 244  |
| Si mantien poco tempo, se non si am-                                   | • •  |
|                                                                        | 403  |
|                                                                        | 4    |
| Nelle repubbliche; è cagionata dalla ri-                               | 520  |
| Tiranno (il): come diventi tale.                                       | 104  |
| Come dovrà contenersi per esser più                                    |      |
| sicuro.                                                                | 165  |
| Può nascere dalla confusione del popolo.»                              | 222  |
| Virtuoso; non arreca vantaggio alla re-                                |      |
|                                                                        | 243  |
| Non può guardarsi dalle congiure, se                                   | •    |
| non se col deporre la tirannide. »                                     | 413  |
| TIRO; manda oratori ad Alessandro Ma-                                  |      |
| gno, il quale poi la distrugge. » 365 e                                | 362  |
| TIRONI (i); che cosa fossero in Roma. IV.                              | 284  |
| TITO imperatore romano : reputava in-                                  |      |
| felicissimo quel di nel quale non be-                                  |      |
| neficava alcuno. VIII.                                                 | 12%  |
| Buon principe, le di cui virtù il re-                                  | 4~4  |
| sero più sicuro, che non le guardie                                    |      |
| pretoriane, e le molte leggi. IX.                                      | 56   |
| TITO DIMIO: rotto quasi da nemici,                                     | 90   |
|                                                                        |      |
| come potè ingannarli, et che si cre-<br>dessero essi rotti da lui. 1V. | /.E  |
|                                                                        | 410  |
| Con quale artifisio, essendo con poche                                 |      |
| genti, potè duplicarle.                                                | 49 i |
| TITO LIVIO: rapporta un miracolo ope-                                  |      |
| rato da Giunene.                                                       | 72   |

| <b>5</b> 54 <b>T</b>                                                     |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Tito Livio: Detto di lui sulla cieca osi                                 | se r-    |             |
| vanza della religione, per parte                                         |          |             |
| popolo romano. vol. III. p                                               | ag.      | 78          |
| Difende la plebe radunata al Monte saci                                  |          |             |
| Rende ragione dei continui tumulti                                       |          | •           |
| Roma, eziandio dopo ricuperata                                           |          |             |
| 1:1                                                                      |          | 176         |
| Detto dal madaino de plebei. » 1                                         |          | • . ·       |
| tutti nobili, in luogo de plebei. » i                                    | 79 e     | seg.        |
| Narra un prodigio che precedette la                                      |          |             |
| nuta dei Francesi in Roma.                                               | 20       | 213         |
| Bellissimo suo detto sulla gagliardi                                     |          | 7           |
| debolezza della plebe.  Altri belli suoi detti sull'incostanza           | "        | 213         |
| vanità della moltitudine,                                                |          | 215         |
|                                                                          |          | 213         |
| it di parere che più la fortuna che<br>virtù ampliasse il romano imperio |          | -25         |
| Detto di lui sul come Roma diven                                         | ieee     | 233         |
| grande e potente.                                                        |          | 25\$        |
| Quanto terreno faccia assegnar dai                                       | _        | 200         |
| mani ad ogni colono.                                                     |          | <b>2</b> G8 |
| Ragioni che adduce perchè i Fran                                         |          | 200         |
| occupasser la Lombardia.                                                 |          | 270         |
| Dice tre cose esser necessarie n                                         |          | +/-         |
| guerra.                                                                  |          | 281         |
| Detto di lui sull'errore dei Sidicini                                    | i. 🌶     | 282         |
| Parole da esso poste in bocca al                                         |          |             |
| tore Annio Setino.                                                       | <b>,</b> | 293         |
| Dimostra qual danno emerga dalle                                         | de-      | -3-         |
| liberazioni in sospeso.                                                  |          | 237         |
| Qual opinione porti dei capi degli e                                     | ser-     | -31         |
| citi romani e latini                                                     |          | 300         |
| <del>-</del>                                                             |          |             |

| Pito Livio: » E perchè dica esser in am- |            |
|------------------------------------------|------------|
| bidue que' popoli parità in ogni cosa.   |            |
| vol. 111. pag. 30                        | 90         |
| Detto di lui sulla corruzione de co-     |            |
| stumi da Capua influiti su i Ro-         |            |
| mani. » 3:                               | 20         |
| Detto di lai sul nuovo modo d'impe-      | Ŭ          |
| rare, istituito da' Romani. " 33         | 35         |
| Discorso che mette in hocca di C-        |            |
| milla-                                   | 43         |
| Dialogo da esso pesto in bocca d'un      |            |
| senatore romano e d'un Privernate. » 3   | <b>4</b> 5 |
| Dimostra quanto sia grande la potenza    |            |
| del cielo sopra le cose umane. " 37      | 3          |
| Detto di lui intorno alla Fortuna che    |            |
| suole accecar gli nomini.                | 14         |
| Esempio memorabile che adduce sul        |            |
| non doversi prestar lede agli shan-      | _          |
| diti.                                    | 81         |
| Quale cagione assegni della stoltizia di |            |
| Lucio Giunio Bruto. • 4                  | 00         |
| Esempio da esso recato di rara virtà in  |            |
| una congiura. » 4                        | 20         |
| Detto di lui sull'animo che suol man-    | _          |
| care nell'esecuzione delle congiure. » 4 | 3 L        |
| Detto di lui sulla morte di Manlio Ca-   |            |
| pitolino. » 4                            | 47         |
| Detto di lui in proposito di Gaeo Sul-   |            |
| pizio. · • 4                             | 58         |
| Come saggiamente appelli la Neces-       |            |
| sità. » 4                                | 68         |
|                                          |            |

| 556 <b>T</b>                               |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Tito Livio: Loda più i capitani che non "  |     |
| i soldati romani. 90l. 111. pag. 4         | 69  |
| Detto di lui sull'inutilità di molti co-   | _   |
| mandatori.                                 | 77  |
| Detto di lui sul vantaggio del comando     | • • |
| d'un sòlo.                                 | 78  |
| Bellissimo elogio ch'ei fa di Valerio, i   | •   |
| di cui modi di governare preferisce        |     |
|                                            | 02  |
| w Commenda eziandio maniio morto           |     |
| revolmente.                                | เพ  |
| Detto di lui su di Camillo. "              | 900 |
| Quali ragioni adduca dell' odio de' sol-   |     |
|                                            | ivi |
| Aureo detto di lui su Cincinnato. »        |     |
| Detto di lui in lode di Timasiteo.         | -   |
| Detto di lui in lode di Camillo. "         | 24  |
| Parole ch' ei mette in hocca d'Appio       |     |
| Claudio, sulla necessità d'osservare       |     |
| i religiosi riti. 😕 5                      | 38  |
| Altre parole poste in bocca al dittatore   |     |
|                                            | 539 |
| Lode ch' ei sa della virtù de' soldati ro- |     |
| mani. "                                    |     |
| Suo parere interno ai Francesi- , 550 e 8  | 557 |
| Parole da esso poste in bocca di Pa-       |     |
| pirio Cursore.                             | 52  |
| Detto di lui sulla zussa di Torquato col   |     |
| Francese. v 553 e s                        |     |
| Petto di lui su Valerio Corvino.           | 555 |

| Pito Livio: Discorso ch'ei mette in del detto Valerio. val III Detti di lui messi in bocca di Pu Decio. Cosa ei dica degli Appj. | pag. 558           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Detti di lui messi in bocca di ProDecio.                                                                                         | abblio             |
| Decio.                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                  | /                  |
| Cosa ei dica degli Appj.                                                                                                         | » 56 <b>4</b>      |
|                                                                                                                                  | » 57 <b>0</b>      |
| Non fa che rarissime volte menzion                                                                                               | e che              |
| i Romani usassero l'asta nelle                                                                                                   | bat-               |
| taglie.                                                                                                                          | IV. 208            |
| Lauda il modo d'armarsi degli a                                                                                                  | ntiehi             |
| Romani.                                                                                                                          | » 3oo              |
| Detto ch'ei pone in bocca di                                                                                                     | Tito               |
| Flaminio sul danno che arre                                                                                                      |                    |
| neutralità.                                                                                                                      | VIII. 412          |
| Dice essere stati i Fiesolani i prim                                                                                             |                    |
| trovarono l'Erpice.                                                                                                              | » 45 <b>8</b>      |
| CITO MANLIO TORQUATO : V. M.                                                                                                     | MLIO               |
| Torquato.                                                                                                                        |                    |
| CITO OTTACILIO; contrariato da                                                                                                   | Fa-                |
| bio Massimo nella di lui elezion                                                                                                 | ne al              |
| consolato, e perchè.                                                                                                             | 111. 545           |
| TITO QUINZIO: V. Quinzio.                                                                                                        | . 1                |
| CITO TAZIO, re de' Sabini; nocis                                                                                                 | o da               |
|                                                                                                                                  | , 5g <b>e g</b> g  |
| l'itoli (i) ; non illustrano gli uoi                                                                                             | nini :             |
| questi bensì illustran quelli.                                                                                                   | • 55g, e           |
| •                                                                                                                                | IX. 51             |
| COLENTINO (da) Nicolò: al soldo                                                                                                  | dei                |
| Veneziani e Fiorentini.                                                                                                          | 11. 7              |
| Fatto prigione, muore.                                                                                                           | » iyi              |
| COLOMEO; ingrato verso Pompeo.                                                                                                   | III 224            |
| ORELLO Guino; governatore di Fo                                                                                                  | rlì. <b>I.</b> 265 |

•

| 58         |       | T.   |
|------------|-------|------|
| CORNABUONI | (i):  | far  |
| acquistan  | ricch | ezze |

| TORNABUONI (i): famiglia fiorentina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| acquistan ricchezze da Cosimo Dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Medici. vol II. pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Índ                                    |
| Lofenzo; uno de capi di cengiura. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| TORNAQUINCI; famiglia fiorentina, della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                      |
| fazione de' Neri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112                                    |
| TORQUATO: V. Manlio Torquato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Torri (le) d'una città; a qual distanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| star dovranno fra loro. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5o3                                    |
| TORRIANI; famiglia milanese: loro ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| putazione, e vicende. 1.55 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | seg                                    |
| TORSI; città di Francia, designata per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| la tenuta del Concilio contro Giu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| lio II. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85                                     |
| TORTONA (da) Antonio Guido Buono;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| spedito dal Visconti allo Sforza. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07                                     |
| spedito dal Visconti allo Sforza. II.<br>Tortura: sofferta dal Machiavelli, e per                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97                                     |
| TORTURA; sosserta dal Machiavelli, e per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo. VIII. 270 e                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| TORTURA; sosserta dal Machiavelli, e per<br>qual motivo. VIII. 270 e<br>TOSA (della): Giovanni; seguace di                                                                                                                                                                                                                                                    | 277                                    |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per<br>qual motivo. VIII. 270 e<br>TOSA (della): Giovanni; seguace di<br>Gualtieri. 1.                                                                                                                                                                                                                                   | 277<br>156                             |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per<br>qual motivo. VIII. 270 e<br>TOSA (della): Giovanni; seguace di<br>Gualtieri. I.<br>Fatto prigione da Castruccio. II.                                                                                                                                                                                              | 277<br>156<br>527                      |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo. VIII. 270 e TOSA (della): Giovanni; seguace di Gualtieri. 1. Fatto prigione da Castruccio. 11. Rosso; nemico d'Uguccione. 1                                                                                                                                                                             | 277<br>156<br>527                      |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo. VIII. 270 e TOSA (della): Giovanni; seguace di Gualtieri. 1. Fatto prigione da Castruccio. 11. Rosso; nemico d'Uguccione. 1. Simone; cerca capi e genti contro il                                                                                                                                       | 277<br>156<br>527<br>124               |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.                                                                                                                                    | 277<br>156<br>527<br>124               |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.  Suo consiglio rifiutato.                                                                                                          | 277<br>156<br>527<br>124               |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.  Suo consiglio rifiutato.  TOSCANA (la): ebbe tre repubbliche;                                                                     | 277<br>156<br>527<br>124<br>129<br>141 |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  I. Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.  Suo consiglio rifiutato.  TOSCANA (la): ebbe tre repubbliche; Firenze, Siena e Lucca, e perchè. Ill.                           | 277<br>156<br>527<br>124<br>129<br>141 |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.  Sno consiglio rifiutato.  TOSCANA (la): ebbe tre repubbliche; Firenze, Siena e Lucca, e perchè. Ill.  Ebbe un solo re in Porsena. | 277<br>156<br>527<br>124<br>129<br>141 |
| TORTURA; sofferta dal Machiavelli, e per qual motivo.  TOSA (della): GIOVANNI; seguace di Gualtieri.  I. Fatto prigione da Castruccio.  Rosso; nemico d'Uguccione.  SIMONE; cerca capi e genti contro il capitano di Firenze.  Suo consiglio rifiutato.  TOSCANA (la): ebbe tre repubbliche; Firenze, Siena e Lucca, e perchè. Ill.                           | 277<br>156<br>527<br>124<br>129<br>141 |

| <b>T</b>                                | 559         |
|-----------------------------------------|-------------|
| oscana: Quali modi tenesse nell'amplia- | 3           |
| re il suo dominio. vol. Ill pag.        | 254         |
| Fu potentissima per terra e per mare,   |             |
| prima del romano imperio.               | ivi         |
| Dà il nome, con la colonia Adria, al    |             |
| mare Adriatico.                         | ivi         |
| Antica; può imitarsi dalla mederna. »   | 260         |
| Della sua antica potenza ora non v'è    |             |
| più quasi memoria.                      | 264         |
| Sottomessa dal consolo Fabio. »         | 590         |
| Congiura tutta intera contro Roma. »    | 524         |
| È la provincia d'Italia, la cui singua  |             |
| sia su tutte la migliore. V.            | 27          |
| Scompigliata pei Francesi.              | 424         |
| Fu per 60 anni soggetta ai Fran-        |             |
| cesi.                                   | iqi         |
| OSCANI (i): come fecero misera o fe-    |             |
| lice l'Italia. II.                      | 2           |
| Vinti dai Romani, III.                  | 82          |
|                                         | 38 <b>9</b> |
| Come rimanesser delusi da' Francesi,    |             |
| impegnati da essi per danari a soc-     |             |
| correrli. 570 e                         | seg.        |
| Come venissero indotti da' Sanniti a    |             |
| prender l'armi contro a'Romani. » 572 e | 574         |
| Tendono un inganno a Fulvio, Legato     | - 6         |
| nell'esercito romano, ma inutilmente.   | 578         |
| Fermano tutte le loro parole su le vo-  |             |
| cali V                                  | 9           |
| OSCANO GIO. MATTEO; suo epigram-        |             |
| ma latino in lode di Machiavelli.       |             |
| 1. L:                                   | rxfa        |

•

| 560 T                                |              |
|--------------------------------------|--------------|
| TOSCHI; famiglia fiorentina, le di   | cui          |
| case vengono consumate da un         | in-          |
| cendio. vol. L.                      | pag. 126     |
| TOSINGHI: samiglia siorentina, della |              |
| zione de' Bianchi.                   | » L12        |
|                                      | 6 - 396      |
| TOTILA re de Goti: in Italia; pre    |              |
| Roma due volte.                      | L 15         |
| Code alle preghiere di S. Benedette  | 0 0          |
| riedifica Roma.                      | ., c<br>     |
| È ucciso da Narsete.                 | # iei        |
| TRADIMENTI vari; che si praticano    | - 000        |
|                                      | IV. 520      |
| occupar le terre namiche.            |              |
| TRAIANO imperatore romano: com       |              |
| contenesse con Licinio, accusa       |              |
| lui di parricidio.                   | • 14t        |
| Che dicesse a Licinio, dandogli la   |              |
| fettura de' soklati pretoriani.      | . ઝ હેલું    |
| Per intercessione di S. Gregorio,    |              |
| vuto nel numero degli eletti, a      | ca-          |
| gione d'aver sempre amminist         |              |
| bene la giustizia.                   | V. 76        |
| Buon principe, le di cui virtà il re | sero         |
| più sicuro, che nen le guardie       |              |
| toriane, e le molte leggi.           | 1X. 56       |
| TREGUA (la): col nemico, quando e    |              |
| chè debba farsi.                     | IV. 48g      |
| Fu cagione che Silla si liberasse    |              |
| volte dai nemici; e che Anni         |              |
| potesse liberarsi da Claudio         |              |
| roge.                                | <b>∍</b> 4g• |

| Ť                                              |        | 5 <b>6</b> 1 |
|------------------------------------------------|--------|--------------|
| Tregua: Fatale a Roma ed a Cleme               |        |              |
| VII. vol. VIII.                                |        |              |
| TRENTO SILVESTRO; spedito a                    |        | 227          |
| <u>-</u>                                       |        | 7 . /        |
| lano.                                          |        | 304          |
| TRIARI: una delle tre schiere degli es         |        |              |
| citi romani; e qual fosse la loro              |        |              |
|                                                | III. 3 | 90 <b>Z</b>  |
| Allorche si doveano adoperare,                 |        |              |
| indizio d'estremo pericolo; e p                | ro-    |              |
| verbio che ne nacque.                          | *      | ivi          |
| Come fossero collocati negli eserciti.         |        | 60           |
| Erano destinati a far gli allogo               | gia-   |              |
| menti.                                         | . 4    | 175          |
| Tribi (i); come si scegliessero dai l          | Ro-    |              |
| mani.                                          |        | 283          |
| TRIBUNI (i) Romani : come , e quar             | ido    |              |
| creati. III. 2                                 |        | 20           |
| Loro utilità. » iv                             |        | 32           |
| Dapprima, fuor d'uno, furono tutti p           | -      |              |
| bei; dappoi tutti nobili, e perchi             |        | <b>76</b>    |
| S'accordano con i Consoli intorno a            | ه ا    | ,-           |
| Legge Terentilla.                              |        | 78           |
| Aboliti dai Decemviri. × 143                   |        | 60           |
| Furono cagione che s'abolissero i Co           |        | .00          |
| soli-                                          |        | rov          |
|                                                |        | 58           |
| Creati di nuovo poiche furono depo             |        | C 78         |
| i Decemviri.                                   | » L    | UD           |
| Da crearsi con potestà consolare, c            |        |              |
| nobili come plebei; e come furo                |        |              |
| creati tutti nobili.  Machiavelli, vol. IX. 3. |        | 79           |
|                                                | 6⊨     |              |

| -                                         |            |
|-------------------------------------------|------------|
| ribuni: Con potestà consolare ; come      | <b>)</b> - |
| non si facessero d'uomini plebei. vol     |            |
| pag.                                      |            |
| Obbligano i consoli a crear un Ditta-     |            |
| tore. 9 189 e                             |            |
| Utilità del Tribunato.                    |            |
| Disapprovano l'ordine del senato di sti-  |            |
| pendiar i soldati.                        | 191        |
| Senz'alcun ordine accampati al fiume      |            |
| Allia contro i Francesi, per volontà      |            |
|                                           | 373        |
| Perchè nulla oprasser a favore di Man-    |            |
|                                           | 447        |
| La loro potenza fu grande e necessa-      |            |
|                                           | 460        |
| Divenuti insolenti alla nobiltà e a tutta |            |
| Roma, vengono frenati da Appio            |            |
| Claudio. "                                |            |
| Quando, e perchè creati con potestà       |            |
|                                           | 476        |
| Tre d'essi spediti a' Fidenati ed a' Ve-  |            |
| ienti, riportaron disonore non dan-       |            |
| no, e perchè.                             | iri        |
| Quando, e perchè cedessero volentieri     |            |
| a Camillo la somma dell'imperio. »        | 524        |
| Come da Camillo venissero distribuiti     |            |
| a comandare e ad ubbidire. » iei e        | 526        |
| Militari; creati in Roma dai Consoli,     |            |
| quanti e quali fossero. IV.               | 285        |
| RIBUTI (i); come imposti in Roma, e       |            |
| en chi nin gravitaceno III                | 109        |

| TRIVULZI GIANGIACOMO; condottier dei       |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Francesi, assalta il Duca di Milano vol    | II.          |
| pag.                                       | -            |
| Fa tregua per i Francesi col detto         |              |
| Duca. # 436 e                              | //8          |
| In nome del re di Francia disdice la       | 410          |
|                                            | 470          |
| TROCCES FRANCESCO; sue vicende. VI.        |              |
| TROMBA (la) capitana; quando suonavasi     | 909          |
| in un esercito.                            | 48 L         |
| TROMBETTE (le): il loro suono qual ef-     | 401          |
|                                            | 400          |
|                                            | 400          |
|                                            | ( <b>U</b> l |
| Dovrebbero esser diverse quelle per la     |              |
| cavalleria da quelle per la fanteria.»     | i <b>જો</b>  |
| TUCIDIDE: vien riportato un passo della    |              |
| sua storia.                                | 479          |
| Che cosa racconti de Lacedemoni. IV.       | 39 <b>9</b>  |
| TULLIO; volendo toglier ad Autonio i       |              |
| favori, come in vece glieli accrebbe. III. | . 195        |
| TULLO OSTILIO: feroce al par di Ro-        |              |
| molo, e più amator della guerra che        |              |
| non della pace, di che su cagione. »       | 100          |
| Per la sua serocia, Roma riprese la ri-    |              |
|                                            | 102          |
| Come trovò Roma, allorchè ne diven-        |              |
| ne Re. "                                   | 104          |
| Non si valse di soldati stranieri, bensi   | •            |
| de' propri.                                | iri          |
| O : : 1: 77: 11:                           | 106          |
| la qual modo convenisse con Mezie          | - 40         |
| - 302 202                                  |              |

che seguiva il campo degli eserciti romani quanto fosse utile nelle Biornale, e perché, pol. 17. pag. 325 TURCHIA (la): come sia governata. E difficile ad acquistarsi; acquistata, è facile a lenersi, e perché. " ivi e seg. TURCO (il): prende Costantinopoli. Espugna Negroponie. Assedia invano Rodi. Prende e saccheggia Otranto. Va personalmente nelle spedizioni. III. 125 · 166 Perché vincesse il Soft ed il Soldano 226 » 304 Debbe soddisfar più ai soldati che non IV. ivi " 3<sub>0</sub>9 Come rompesse il Sofi in Persia, ed il TUSCULANI (i) i dichiarati cittadini ro. Turro (il); trema per la perdita d'una VIII. UBERTI (eli): famigli II. 484 Firenze (gli): famigli de potentissima ...

ARIMATA; capi di la potentissima ...

i oppone alla dia ...

potentissima ...

potentissima ...

popone e perchè.

pol. 1. pag.

Firenze.

di quen VIII. 408 FARIMATA; batte; Si oppone alla distanti His di Firenze. " bir questa 32

| 566 | • | U |
|-----|---|---|
|-----|---|---|

|             | Uberti: Lupo; Ghibellino, ed uno dei     |
|-------------|------------------------------------------|
| 516         | fuorusciti di Firenze. vol II. pag.      |
|             | Tolosetto; non giugne in tempo a         |
| 123         | soccorrer la sua fazione. I.             |
|             | UBIGNI'; condottiero di genti francesi,  |
| 437         |                                          |
|             | UBBIDIENZA (l'): per ottenerla, bisogna  |
| 500         | saper comandare. 111.                    |
| 504         | Qual bene procacci ad un principe.       |
|             | Ottenuta da un gentiluomo veneto, per    |
|             | aver meritato della sua patria, quan-    |
| <b>5</b> 05 | ** B                                     |
| 14          | Con quai modi possa ottenersi. 1X.       |
|             | E dovuta dai sudditi al principe, allor- |
| _           | chè egli è virtuoso ed osservator        |
| 42          | delle leggi. "                           |
|             | Uccelli (gli) volanti in ischiera senza  |
|             | restarsi; hanno molte volte scoperto     |
| 447         | un agguato degl'inimici. IV.             |
|             | Uprici (gli) del regno di Francia; erano |
| 192         | o donati o venduti dal Re.               |
|             | Uffiziali (gli): creati pel Concilio di  |
| 129         | Pisa. VIII. 127 6                        |
|             | Incaricati a sorvegliare i pubblici la-  |
| 28          | vori; come debbano comportarsi. IX.      |
|             | UGUCCIONE: V. FAGGIUGEA.                 |
|             | UMANITA' (l'): con le altre qualità che  |
|             | le son preprie, vagliono a cattivarsi    |
|             | l'ubbidienza ne' soggetti. » 14 e        |
| 25          | Debbe praticarsi nelle condanne.         |
| . 5.        | È affettata da principi tiranni, onde    |
|             |                                          |

i

ý

\*

ź

j

| 568 Û                                    |     |
|------------------------------------------|-----|
| quelli di città, ove la civiltà è cer-   |     |
| rotta. vol. III. pag.                    | 68  |
| Uomini: Rozzi; più facilmente si per-    |     |
| suadono d'un' opinione nuova, che        |     |
| non i civili, "                          | 70  |
| Buoni; non vogliono divenir principi;    | •   |
| e cattivi, divenuti principi, non pos-   |     |
| son operar bene.                         | 98  |
| Di che si pascono, e da che si muo-      | •   |
|                                          | 113 |
| Non sanno essere ne affatto buoni, ne    |     |
| affatto cattivi. y 116 e                 | 129 |
| Sono più sieri poi che hanno ricupe-     | •   |
| rata la libertà, che non poi che         |     |
|                                          | 119 |
| Per paura della punizione si manten-     | ·   |
| gono migliori e meno ambisiosi.          | 124 |
| Non deggion favorire cosa alcuna nei     |     |
|                                          | 134 |
| Producono i medesimi essetti, così af-   |     |
| fliggendosi nel male, come stuccandosi   |     |
| nel bene. » 146 e                        | 494 |
| Possono desiderare, ma non conseguire    | _   |
| ogni cosa.                               | 146 |
|                                          | 151 |
| Sono paragonati ai minori uccelli di     |     |
|                                          | 167 |
| Come facilmente si possano corrom-       | •   |
|                                          | 169 |
| Che cosa siano disposti a fare, allorchè |     |
|                                          | 175 |

į

zioni. » 263
Non sono prudenti quelli che, non potendo difender sè medesimi, voglion
difendere altrui. » 283
Di piccola fortuna; di raro o non mai

| 570 U                                    |     |    |
|------------------------------------------|-----|----|
| pervengono a gradi grandi, senza la      | ,   |    |
| forza e senza la fraude. vol. III. pag   |     | ე• |
| Uomini: Presenti; perchè abbian men      | i   |    |
| virtù nella guerra, che non gli an-      |     |    |
| tichi,                                   | 3   | 13 |
| Ambiziosi; per cavarsi una voglia pre-   |     |    |
| sente, non pensano al male futuro. x     | 3   | 33 |
| Tanto più ameno il principe, e tanto     |     |    |
| meno lo temono, per conto della loro     |     |    |
| libertà, in quanto egli è verso loro     | ,   |    |
|                                          | 3   | 56 |
| Ingannansi nel giudicar le cose grandi.  | 33  | 39 |
| Eccellenti; nelle repubbliche corrotte   |     | ,  |
| sono inimicati.                          |     | νi |
| » Quando poi si ricorra ad essi.         | 3   | 58 |
| La di loro volontà, non le fortezze, è   | _   |    |
| quella che mantiene i principi nel       |     |    |
|                                          | 3   | 53 |
|                                          | 36  |    |
| Offesi grandemente, e che dell'offesa    | -   |    |
| non siano stati risarciti, come si ven-  |     |    |
| •                                        | 3   | 30 |
| Sempre selici o inselici, meritan meno   | ٠,  | ,- |
|                                          | 37  | 4  |
| Eletti dalla Fortuna ad oprar cose gran- |     | •  |
| di, così gloriose come rovinose. »       |     | vi |
| Che possouo ostare alla Fortuna, come    | ٠   | ** |
| vengan da questa trattati.               | ;   | vi |
| Possono secondar la Fortuna, ma non      | ٠   | •  |
| opporsele; tesser gli orditi suoi, ma    |     |    |
|                                          | 37  | 5  |
| •                                        | - 1 | _  |

| U                                        | 57£         |
|------------------------------------------|-------------|
| Uomini: Non debbono abbandonar giam-     | •           |
| mai la speranza. vol III pag.            | 375         |
| Di somma virtù; se sono soggetti a       | •           |
| commetter errori, molti di più ne do-    |             |
| . • vranno commettere quelli di minor    |             |
| virtù. , 582 e                           | seg.        |
| Che travagliano alle congiure; a quali   | _           |
|                                          | 387         |
| Quali fossero in Roma quelli, i di cui   | •           |
| esempi rari e virtuosi facessero il me-  |             |
| desimo effetto che le leggi e gli or-    |             |
| dini. »                                  | 397         |
| Quando siano ben governati, non cer-     | ••          |
|                                          | 409         |
| Privati; non si accingono ad un'im-      |             |
| presa più pericolosa e temeraria di      |             |
| quella delle congiure.                   | ivi         |
| Hanno ad onorar le cose passate ed ubbi- |             |
| dir alle presenti : debbono altresì de-  |             |
| siderar i buoni principi, e, comunque    |             |
|                                          | 410         |
| Sono rari quelli che stimino tanto una   |             |
| ingiuria (dal proprio principe rice-     |             |
| vuta), che pongansi al pericolo di       |             |
|                                          | 411         |
| » Quand'anche il volesser tentare, so-   |             |
| no trattenuti dalla benevolenza uni-     |             |
| versale verso il principe.               | i <b>vi</b> |
| Deboli; quali dissicoltà incontrino in   |             |
| congiurare contro il principe. » 414 e   | seg.        |
| Non sono al tutto insani ov'è pericolo   |             |
| della vita e della roba.                 | 415         |

|   | 5 <sub>72</sub> Ü                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | Vomini: Beneficati dal principe; con-                                          |
|   | giurano contr'esso . vol. III pag. 415 e seg.                                  |
|   | Che più debbe temer un principe; sono                                          |
|   | quelli da esso beneficati, anzi che                                            |
|   | quegli ingiuriati. » 417                                                       |
|   | Commettono molti errori, e massime                                             |
|   | nelle congiure, per poca intelligenza                                          |
|   | delle azioni del mondo, " 423                                                  |
|   | Come debbano trattarsi da un prin-                                             |
|   | cipe. • 427, e IV. 15                                                          |
|   | Sono lenti in quelle cose ove credono                                          |
|   | aver tempo; presti, all'incontro, se                                           |
|   | necessità li sospinga. III. 442                                                |
|   | Nelle grandi azioni debbono considerar                                         |
|   | i tempi, e ad essi accomodarsi. » 448<br>Perchè siano impazienti, ed in che si |
|   | ingannino. 2 449                                                               |
|   | Come procedano nelle opere loro. 2419                                          |
|   | Che non si mutano mai ne' loro modi;                                           |
| • | col variar de'tempi convien che ro-                                            |
|   | vinino. , 452                                                                  |
|   | Perchè non possano mutarsi.                                                    |
|   | Val più, e meglio, un sol uomo di co-                                          |
|   | munale prudenza in dirigere una mi-                                            |
|   | litare spedizione, che non due va-                                             |
|   | lentissimi con la medesima autorità,                                           |
|   | e perchè                                                                       |
|   | Grandi e rari; sono negletti in una re-                                        |
|   | pubblica ne' tempi di pace, e perchè. » 479                                    |
|   | E per quali modi perciò s'inde-                                                |
|   | anino 10-                                                                      |

| Vomini: Quali debbano reggersi con dol-       |
|-----------------------------------------------|
| cezza, e quali con severità. vol. III. p. 490 |
| Vinceni nià con ali esti mmeni a nia          |
| Vinconsi più con gli atti umani e pie-        |
| ni di carità, che non con i feroci e          |
| violenti. » 492                               |
| Sono desiderosi di novità, e perchè. » 494    |
| Sono spinti o dall'amore, o dal ti-           |
| more; e perciò tanto ubbidiscono chi          |
| si sa amare, quanto chi si sa temere 495      |
| Non possono a meno non prender parte          |
| in qualunque cosa che sia divisa. » 517       |
| Quali sian quelli che sarebber con-           |
| tenti di veder la rovina della loro           |
| patria. > 526                                 |
| Non debbono farsi armare giammai tu-          |
| multuosamente. > 528                          |
| Grandi ed eccellenti; come debbono            |
| esser satti. » 529                            |
| Non variano col variar della Fortuna. » ivi   |
| Deboli; come si governino, e perchè           |
| riescano insopportabili ed ediosi. » ivi      |
| е 530-                                        |
| » E perchè divengano vili ed abbietti. » 530  |
| Come siano giudicati dal popolo. » 541        |
| Come conoscansi quali essi siano. » ivi       |
| Sono stimati, più che per altro, per le       |
| di loro azioni rare e straordinarie. » 542    |
| Come faccian meno errori de' principi.        |
| 545 e seg.                                    |
| Giudican delle cose dal fine delle me-        |
|                                               |
| desime. 547 e seg.                            |

| 574 <b>U</b>                                                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Uomini: Son essi che illustrano i titoli,                                    |              |
| non già i titoli illustran essi. vol. III. p.                                | 559          |
| Se essi non mancheranno ad un buon                                           |              |
| capitano, giammai questi penurierà                                           |              |
|                                                                              | 5 <b>6</b> 0 |
| Che voglion vedere ciò che hanno ad                                          |              |
| essere, considerino ciò che sono                                             |              |
| stati. "                                                                     | 568          |
| Le loro opere dipendono dall'educa-                                          |              |
| zione.                                                                       | 569          |
| Sono fra loro diversi non solo quelli                                        |              |
| d'una città dall'altra, ma bensì quelli                                      |              |
| pur d'una famiglia dall'altra nella                                          |              |
|                                                                              | 575          |
| Non possono esser incauti a segno da                                         |              |
| 0                                                                            | 5 <b>7</b> 8 |
| Accecati dal desiderio di vincere, in-                                       |              |
| corrono in errori.                                                           | ોળાં         |
| Mutano volentieri signore, credendo                                          |              |
| migliorare, ma s'ingannano. 1V.                                              | 11           |
| Possono vendicarsi delle offese leggieri,                                    | 15           |
| non delle gravi.                                                             | 10           |
| Sono laudati que' che fan ciò che pos-<br>sono, e biasimati que' che fan ciò |              |
| che non possono.                                                             |              |
| Eccellentissimi ; debbon esser imitati                                       | æg.          |
| da un uomo prudente.                                                         | 29           |
| Non credono le cose nuove, se non ne                                         | -9           |
| veggono ferma esperienza.                                                    | 32           |
| Offendono o per paura o per odio.                                            | 44           |
| Si obbligano di niù ad uno dal quale                                         | 78           |

į

ì

í

ŧ

| Ü                                          | 577  |
|--------------------------------------------|------|
| Uomini; Se possano correggere, e ne,       | ••   |
| le cose governate dalla Fortuna. vol.      | IV.  |
| pag.                                       | 128  |
| Come procedano in ciò che può con-         |      |
| durli a procacciarsi gloria e ric-         |      |
| chezze. » 130 e                            | seg. |
| Prudenti; perchè non sappiano acco-        | •    |
| modarsi in adattarsi ai tempi.             | 13h  |
| Debbono cambiar natura con i tempi e       |      |
| con le cose.                               | ivi  |
| Quando siano felici od infelici col va-    |      |
| riar della Fortuna.                        | 137  |
| Addetti ad arti meccaniche; non pos-       |      |
| sono adempiere gli uffici de magi-         |      |
|                                            | 140  |
| Che cosa diventino, poichè passati ab-     |      |
| biano i 30 anni.                           | 141  |
| Quando possano, o no, tornare al mo-       |      |
|                                            | 148  |
| Sono di tre qualità: primi, mezzani,       |      |
| ed ultimi.                                 | 155  |
| Il maggior onore che aver possano, è       |      |
| quello che volontariamente è loro          |      |
|                                            | 165  |
| Sono, sopra tutti, esaltati quelli i quali |      |
| con leggi ed istituti hanno riformato      |      |
| repubbliche e regni.                       | ivi  |
| Che hanno aspirato alla vera gloria;       |      |
| non avendo potuto fare una repub-          |      |
| blica in atto, l'hanno fatta in            |      |
| iscritto. "                                | iri  |
| Machiavelli, vol. IX, 37                   |      |

per forza nulla faran di buono.

| Ū                                         | 579  |
|-------------------------------------------|------|
| Vomini: Destinati alla milizia, per co-   | 279  |
| mando del principe; come dovranno         |      |
| condurvisi. vol. IV. pag.                 | 256  |
| Contadini; sono i più atti ad esser sol-  | -//  |
|                                           | 282  |
| Ben ordinati (armati siano, o no); te-    |      |
|                                           | 29 L |
|                                           | 30Z  |
| Che sanno combattere; diventano più       |      |
|                                           | 316  |
| Feroci e disordinati; sono più deboli     |      |
|                                           | 320  |
|                                           | 335  |
| Eccellenti in guerra; ne conta assai      |      |
| l'Europa, pochi l'Affrica, e meno         |      |
|                                           | 35€  |
| Come diventino eccellenti, e mostrino     |      |
| la loro virtù.                            | ivè  |
| Eccellenti d'Europa; seno sensa nu-       |      |
| mero, e tanti più sarebbero, se molti     |      |
| non fossero stati spenti dalla mali-      |      |
| gnità del tempo.                          | ivi  |
| Eccellenti; ne sortono più dalle re-      |      |
| pubbliche, che non da'regni, e per-       |      |
| chè.                                      | 35 z |
| Virtuosi; si nutriscono nelle repubbli-   |      |
| che, e ne'regni si spengono. "            | iri  |
| Eccellentissimi della Grecia e dell' I-   |      |
| talia.                                    | ivi  |
| Moltissimi ed eccellenti ne saranno stati |      |
| fra i Sanniti ad i Toscani                | ารมา |

8 9\$

| Iomini: Virtuosi; quando incominciaro-        |
|-----------------------------------------------|
| no ad esserne pechi in Europa. vol. IV.       |
| pag. 352                                      |
| Perchè ora non voglion più sottomet-          |
| tersi agli ordini militari. » 353             |
| Son offesi più là dove dubitan meno. » 416    |
| Armati; non potendo frenarsi nè pel           |
| timore delle leggi, nè per quello de-         |
| gli uomini, v'abbisogna l'autorità di         |
| Dio. • 480                                    |
| Presenti; non son, come gli antichi,          |
| superstiziosi. > 494                          |
| Che voglion fare una cosa; debbon             |
| prima prepararsi a saperla fare. » 533        |
| Quanto siano obbligati alla patria. V. 5      |
| Nemici della patria; diconsi parricidi. " ivi |
| Che scrivono in qualsiasi lingua; come        |
| abbiano ad imitar Dante. " 21                 |
| Più sono potenti, più sono anche dis-         |
| cortesi. , 490                                |
| Si dimostrano sapienti nel saper donare       |
| ciò che non possono nè vendere, nè            |
| tenere. VIII. 162                             |
| Sono condotti dal cielo, allorchè vuol        |
| colorire i suoi disegni, a non poter          |
| prendere alcun partito sicuro. 217            |
| Fanno di necessità virtù. 234                 |
| Qual fine abbiano, secondo le loro            |
| Sette. " 245                                  |
| Sono ciechi ne disetti che hanno, e           |
| severi in que' che non hanno 362              |

| Tomini : Che voglion fare a modo altrui; |             |
|------------------------------------------|-------------|
| non fanno mai nulla. vol. VIII. pag.     | 364         |
| Tenuti savi il dì; non posson giammai    |             |
| esser tenuti pazzi la notte.             | » ivi       |
| Che son usi a vincere; non credono       |             |
|                                          | <b>586</b>  |
| Savi; non amano perder tutto, e scel-    |             |
| gono il minor male. »                    | 415         |
| Debbono imitar la varietà della na-      |             |
|                                          | 420         |
| Come sono diversi di volto, così pur     |             |
| lo sono d'ingegno e fantasia. »          | 425         |
| Perchè abbian talora buona fortuna, e    |             |
| talora trista.                           | 426         |
| Perchè s'infastidiscan del bene, e dol-  |             |
| gansi del male. "                        | ivi         |
| Se, dopo aver fatto dieci cose onore-    |             |
| voli, mancano in una, questa sola        |             |
| mancanza ha forza d'annullar tutte       |             |
|                                          | 462         |
| Errano egualmente, tanto se sono trop-   |             |
| po savi, quanto se il contrario. »       | 465         |
| Quali debban più che altri stimarsi, e   |             |
|                                          | 48 <b>e</b> |
| Che godon della guerra; non possono      |             |
|                                          | 53 <b>o</b> |
| Che comandano; sono più che altrui,      |             |
| tenuti all'osservanza della religione    |             |
| e delle leggi. IX.                       | 7           |
| Dispregiatori d' Iddio; non possono ri-  |             |
| verire chi li comanda.                   | ivi         |

| -                                          |      |
|--------------------------------------------|------|
| Iomini: Che stiman poco Dio, e meno        |      |
| la Chiesa, danno sicuro indizio di         |      |
| pravità. vol. IX. peg.                     | 8    |
| Non debbono starsi, ne' di sestivi, oziosi |      |
| su pe' ridotti.                            | 9    |
| Virtuosi: sono stimati anche da'ne-        | •    |
| mici.                                      | 12   |
| Con quali atti possano più obbligarsi.     | 13   |
| Debbono mantenersi sedeli, pacifici, e     |      |
| Deppono mantenerat tetten, patrici, e      |      |
| timorati d'Iddio, nella milizia più        | 16   |
| che in altr'ordine di città o regno.»      | 10   |
| Visiosi, e di depravati costumi: non       |      |
| possono esser buoni soldati. "             | ોઝાં |
| Come possano rendersi eccellenti nella     | _    |
| guerra o nella pace.                       | 18   |
| Debbono poter meno che le leggi. "         | 22   |
| Che sorgono di nuovo; come render          |      |
| si possano onorati, reverendi e mi-        |      |
| rabili. »                                  | 23   |
| Non debbon essi istituir le imposte, ma    |      |
| bensì le leggi.                            | 27   |
| Addetti ai pubblici lavori; debbono        |      |
| trattarsi più dolcemente che si può.       | 28   |
| Quando è che pensano ai comodi pri-        |      |
| vati e pubblici.                           | 29   |
| Che abbondano in una città; la fanno       | •    |
| grande.                                    | 30.  |
| Quado, ove, e perchè siano contenti        |      |
| di procrear figliuoli.                     | ivi  |
| Eccellenti nei negozi ; non posson na-     | •••  |
| MANAGEMENT MAY HAD AND PARTY ME.           |      |

| <b>∵</b> Ū                                | 583   |
|-------------------------------------------|-------|
| scere in quegli stati ne' quali regna     |       |
| l'ozio. vol. 1X. pag.                     | 32    |
| Uomini: Oziosi ed inabili ad ogni ritroso |       |
| esercizio; come si correggano.            | 33.   |
| In un governo corrotto servonsi del       |       |
| giuramento e della fede per ingan-        |       |
| nar più facilmente. "                     | ivi   |
| Nocivi; quando sono lodati come indu-     |       |
| striosi, ed i buoni biasimati come        |       |
| sciocchi.                                 | ivi   |
| Buoni; come possano, per la malignità     |       |
| de' tempi, rovinare.                      | 34    |
| Buoni e cattivi; perchè sian astretti a   |       |
| seguir la parte dominante in un go-       |       |
| verno corrotto.                           | isi   |
| Quali dir si possano meritamente li-      | - 1.4 |
| beri. »                                   | 35    |
| Prudenti e buoni; come contengonsi        | -     |
| verso gl'iracondi.                        | 36    |
| Facinorosi; non sono capaci d'alcun       | •     |
| pietoso rispetto.                         | 37    |
| Virtuosi e conoscitori del mondo; ral-    | - ,   |
| legransi meno del bene, e meno rat-       |       |
| tristansi del male.                       | ioi   |
| Grandi o deboli d'animo; come con-        |       |
| tengansi nelle varie vicende della        |       |
| Fortuna.                                  | ivà   |
| Vili e superbi; come contengansi nelle    | • • • |
| prosperità e nelle avversità.             | ivi   |
| Quali non saranno giammai tenuti          | •     |
| huoni                                     | 3.9   |

| 98.4 U                                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vomini: Non buoni: di che temano                                       |     |
| sempre. vol. IX. pag.                                                  | 38  |
| Si giudicano con sicurezza dalle com-                                  |     |
| pagnie che praticano.                                                  | ivi |
| Eccellenti nell'arti ; debbon esser amati                              | •   |
| dal principe.                                                          | 47  |
| Illustrano i titoli, non questi illustrano                             | _   |
| gli uomini, "                                                          | 5 L |
| Si debbono (secondo la rea massima                                     |     |
| de' principi tiranni ) o vezzeggiare o                                 |     |
| spegnere.                                                              | 53  |
| Che biasimano il governo de principi                                   |     |
| tiranni ; come siano crudelmente<br>trattati.                          | ivi |
| Benevoli ed amorosi; posposti da' prin-                                | ivi |
| cipi tiranni agli sobiavi e timorosi »                                 | ivi |
| Sono tramutati da' principi tiranni,                                   | 176 |
| come le mandrie, di provincia in                                       |     |
| provincia.                                                             | iri |
| Dabbene; debbono insegnar altrui quel                                  |     |
| bene che non hanno potuto essi ope-                                    |     |
| rare. "                                                                | 3€  |
| Debbon esser sovvenuti nelle avversità,                                | •   |
| ed aiutati nelle prosperità. »                                         | ivi |
| Buoni; desiderano imitar le vere virtà                                 |     |
| d'un principe : tristi, si vergognano                                  |     |
| tener vita contraria.                                                  | 4 L |
| Non cercano libertà, allorchè sono ben                                 | ,-  |
| governati da' loro principi. »                                         | 43  |
| Non debbono partir malcontenti del col-<br>loquio tenuto col principe. | ivi |
| loquio tenuto coi principe.                                            | 191 |

UTILITA' (l'): ed il Timore presenti, uniti o disgiunti, rappresentatici dall'av-

ţ

i

1

14

i

tri modi.

| versa Fortuna, che cosa possano i                                                                  | ragli             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| uomini. vol. VIII.                                                                                 | pag. 417          |
| Utilità: Propria; è il fine d'ogni prin                                                            | cipe              |
| tiranno.                                                                                           | IX. 5 t           |
| UZZANO (da) Nicolò: commendato                                                                     | per               |
| la sua virtù.                                                                                      | I. 25g            |
| Suo avviso                                                                                         | » 26€             |
| Suo discorso.                                                                                      | · 27 <b>3</b>     |
| É contrario all'impresa di Lucca.                                                                  | <b>&gt;</b> 291   |
| Altro suo discorso.                                                                                | » 29 <del>5</del> |
| Nemico delle cose straordinarie, ed                                                                | l al-             |
| tro suo discorso.                                                                                  | » 31 <b>⊕</b>     |
| Sua morte.                                                                                         | » 315             |
| Disende Cosimo De' Medici.                                                                         | IIL 13 <b>5</b>   |
| V                                                                                                  |                   |
| VACCA ANTONIO; suo epigramma                                                                       | lati-             |
| no in lode di Machiavelli.                                                                         | l. LxxIII         |
| VAILA'; luogo celebre per la rotta                                                                 |                   |
| ai Veneziani dai Francesi. IV.                                                                     | 60 e 181          |
| VAIVODA GIOVANNI; vincitore del T                                                                  |                   |
| a Belgrado.                                                                                        | Ц. 166            |
| VALDICHIANA; come trattarsi dove                                                                   | eano              |
| i suoi popoli ribellati.                                                                           | » 482             |
| VALERIO: V. Pubblio Valerio                                                                        | , ed              |
| Orazio.                                                                                            |                   |
| <b>▼ALERIO CORVINO:</b> fatto Console                                                              | o di              |
| 32 anni, e suo bellissimo detto.                                                                   | 111 224           |
|                                                                                                    |                   |
| Quieta una sedizione insorta fra                                                                   | 'Ro-              |
| Quieta una sedizione insorta fra<br>mani in Capua, e proibisce qua<br>que rimprovero ai sediziosi. | 'Ro-<br>lun-      |

| Vandali: sono invitati da Eudossa a ve-   |      |
|-------------------------------------------|------|
| nir in Italia. vol. 1. pag.               | 7    |
| Saccheggiano Roma.                        | 8    |
| Essi, ed i Goti, distruggono l'impero     |      |
|                                           | 271  |
| VANTAGGIO (il) nel combattimento; da che  |      |
|                                           | 418  |
| Talora viene dal nemico, e talora dalla   |      |
|                                           | 419  |
| VARANO (da) GENTILE; come divenisse       |      |
| Signore di Camerino. I. 62 e              | seg. |
| VARIAZIONE (la): delle Sette e delle Lin- |      |
| gue ; spegne le memorie de' tempi. III.   | 26 L |
| Della Sorte; negli nomini deboli da       | _    |
| ome process.                              | 53o  |
|                                           | 131  |
| VARIETA' (la) della Natura; debbe imi-    | _    |
| tarsi dagli uomini. VIII.                 | 420  |
| VARRONE: sebben fosse cagione della       |      |
| rotta de' Romani data loro da Anni-       |      |
| bale, non su punito, anzi venne one-      | _    |
| rato.                                     | 130  |
| Fatte Consolo per la promessa che fece    | _    |
|                                           | 198  |
| VECCHI (i): in qual modo dovrebber giu-   | - 77 |
| dicare de tempi antichi e presenti. »     | 255  |
| Sogliono viver lascivi in un governo      |      |
| corrotto, ed i giovani sogliono viver-    | 7.   |
| vi oriosi. IX.                            | 34   |
| VECCHIA (della). Giovanni; condottier     | 1.6  |
| di fanti a Gertosa.                       | 406  |

| ▼                                        | 580               |
|------------------------------------------|-------------------|
| VECCHIETTI; famiglia fiorentina, della   | <b>3</b>          |
| fazione de' Bianchi. vol. I. pag.        | 112               |
| VEJENTI (i): uniti agli Etrusci; tenta-  | •                 |
| no d'estinguer il nome romano, e per-    |                   |
|                                          | 358               |
| » Sono in vece essi rotti da'Remani. »   | 359               |
| » Come avrebber dovuto contenersi. »     | ivi               |
| L'aver detto ingiurie a' Romani, fu ca-  |                   |
| gione della loro rotta.                  | 362               |
| Stretti dall'esercito di C. Manilio; co- |                   |
| me riuscissero a spegner questo, e       | •                 |
|                                          | 467               |
| Come venisse lor tolta da Camillo la     |                   |
| necessità di disendersi. »               | 468               |
| VEJO: presa dai Romani, sostenuti da     |                   |
| motivi di religione.                     | 76                |
| Domanda aiulo a Toscana contro Ro-       |                   |
| ma, ma non l'ottiene per essersi po-     |                   |
| DIA 00110 A. DOMINETO A                  | 242               |
| Come presa da' Romani. » 384, e IV.      | 525               |
| VELETTE: V. ASCOLTR.                     |                   |
| VELITERNI (i); perchè gastigati da' Ro-  | 101               |
|                                          | 484               |
| VELITI (i): presso i Romani quali fos-   | 206               |
|                                          | 296<br><i>ivi</i> |
| Como a mati.                             | 321               |
| O'CLEUT.                                 | 32 <b>2</b>       |
| Ottable to a series                      | 345               |
| Zoro andrio do ponezanimiento            | V-1-4             |
| WELITRE, e CIRCEI, colonie romane,       |                   |

.

| 590     | ▼                         |                      |
|---------|---------------------------|----------------------|
| ribel   | latesi a Roma, 🛭          | ome distolte dal-    |
|         |                           | ao. vol III. p. 535  |
| VENAFR  | і: оівоти <b>А</b> (ab) ( | ministro di Pan-     |
|         | Petrucci.                 | IL-491, e IV. 122    |
|         | E (le); come por          |                      |
| da v    | in vincitore, sem         | na far suffa e       |
| 840g    |                           | IX. 13               |
| •       | IONE (la) inverso         | gli ordini reli-     |
|         | i; per qual cag           |                      |
| duta    |                           | VIIL 155             |
| VENEZI  | A : donde traesse         | la sua origine. I. 6 |
|         |                           | e 59                 |
| Come    | divenne grande.           | • 6o                 |
|         | decadde dalla pri         | miera grandez-       |
| za,     | •                         | ຶ » 6 ເ e seg.       |
| Sue gr  | uerre con Genova          | per Tenedo; » 67     |
|         |                           | ndesse salubre 80    |
| College | ata co' Fiorentini c      | contro i Signori     |
|         | a Scala.                  | » 147                |
| Sua pe  | olitica.                  | » i ?i               |
| Vantag  | gi che le derivare        | ono dalla Lega       |
|         | Fiorentini.               | <b>≫ 285 ັ</b> e 295 |
| College | ata co' Fiorentini        |                      |
| fice.   |                           | li. 7                |
| Fa pac  | ce colla Chiesa.          | ·                    |
| Sua vi  |                           | » 1 <del>0</del>     |
| In gue  | erra col Visconti.        | » 4o                 |
| Sae pe  | erdite.                   | ∞ 43 e 45            |
|         | ata collo Sforza          |                      |
| 🗕 tiai, |                           | » 49                 |
|         |                           | 47                   |

| ▼                                         |            | 5gı  |
|-------------------------------------------|------------|------|
| Venezia: Fa pace col Visconti. vol. II. p |            | 98   |
| Sue speranze di torre lo stato al Vi      | i-         | J    |
|                                           | "          | 112  |
| Suoi disegni sullo stato di Milano alla   | a          |      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            | 117  |
| Sua temeraria impresa.                    | ,,         | 125  |
|                                           | y          | 128  |
| Fa lega coi Milanesi.                     | y          | 136  |
|                                           | ,          | 137  |
|                                           |            | 141  |
| Si collega con Alfonso d'Aragona.         | "          | 144  |
| Collegata co' Sanesi.                     | 99         | 146  |
| Unita con Cosimo De' Medici.              | ,          | 189  |
| Favorisce e sostiene gli esuli fioren     | ŀ          | ·    |
| tini.                                     | y          | 22 L |
| Ferma la pace.                            | ,          | 224  |
| In sospetto d'aver avvelenato il Car      | ٠-         |      |
| dinale di S. Sisto.                       | y          | 244  |
|                                           |            | 245  |
|                                           | y          | 309  |
| Sono battute le sue genti sul Po.         | 37         | 316  |
| Come vinca.                               | ??         | 219  |
|                                           | 99         | 32 L |
| In guerra co' Tedeschi.                   | y          | 335  |
|                                           | y          | ivi  |
| In guerra co' Fiorentini per l'impres     | a          |      |
| a                                         | ,          | 396  |
| Tenta d'entrar in Toscana per la part     | е          |      |
| di Romagna.                               | <b>)</b> ) | 42 L |
| Suo impeguo per l'impresa di Pisa.        | 0          | 440  |

| 502 V                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Venezia: Come, perchè, e da chi edi-                                       |                 |
| ficata. vol. III. pag.                                                     | 13              |
| Forma del suo governo. 25                                                  | e 38            |
| Per qual cagione potè ordinar il suo                                       |                 |
| stato, e mantenerlo.                                                       | 39              |
| Occupò la maggior parte d'Italia, non                                      |                 |
| con guerra, ma con danari e con                                            |                 |
| industria; e come tutto in un di per-                                      |                 |
| desse.                                                                     | 42              |
| Come governossi ne' bisogni urgenti. »                                     | 140             |
| Errore pernicioso che adottò.                                              |                 |
| Attributi del suo Consiglio grande. »                                      | 190             |
| Come rimedianse a dei disordini per le                                     |                 |
| magistrature vacanti.                                                      | ivi             |
| Perchè non potè guadagnarsi alcuno                                         |                 |
| de' tanti nemici contr' essa collegati. »                                  | 197             |
| Suo governo composto di soli gentiluo-                                     |                 |
| mini, ma quali essi sossero. »                                             | 210             |
| Per essere fasciata dall'acque, non suc-                                   |                 |
| cumbette ai disordini prodotti dal te-                                     |                 |
| ner i popoli o disarmati o non ben                                         | 7               |
|                                                                            | <sup>3</sup> 79 |
| Perchè abbia speso meno di Firenze                                         | 1CE             |
| nelle guerre, ed acquistato più.                                           |                 |
| Fu la cagione della rovina d'altri stati.                                  |                 |
|                                                                            | 46g             |
|                                                                            | 507             |
| VENEZIANI (i): la loro potenza fu ad essi tolta da Francesi ad istigazione |                 |
| della Chiesa.                                                              | -/              |
| MONE CHICOR.                                                               | 74              |

| v                                               | 503         |   |
|-------------------------------------------------|-------------|---|
| Veneziani: Perobe ora siano divenuti più        | . Ugo       | , |
| deboli. vol. III. pag                           |             |   |
| Tacciati di viltà, al paro de Fioren-           | 3           |   |
|                                                 | 377         |   |
| E d'ignominia, per essersi pur ess              |             |   |
| ricomperati più volte in guerra.                | 378         | , |
| Come salvaronsi nella congiura con-             | •           |   |
|                                                 | 46 L        |   |
| Per non aver potuto temporeggiare co            | i           |   |
|                                                 | 462         |   |
| » Quali essi fossero prima di questo            |             |   |
|                                                 | 463         | • |
| S' ingannarono insieme co' Fiorentini           | , ,,        |   |
| i quali trionfarono di loro. » 487 a            | 489         | ) |
| Compenso crudele che diedero ad un              | l           |   |
| loro gentiluomo, per aver sedato un<br>tumulto. | 50 <b>5</b> |   |
| Sono insolenti nella prospera fortuna           |             | ' |
| vili ed abbietti nell'ayversa. » 531 (          |             | , |
| Furon essi che misero il re di Francia          |             | • |
| in Italia. IV. 19                               |             | , |
| Non si poterono tener indietro se noi           |             | , |
| - se con l'unione di tutti gli altri stat       |             |   |
| italiani.                                       | -           | L |
| Come accrebbero il loro imperio con             | ı           |   |
| l'armi mercenarie. » 67 e                       | •           |   |
| Poiche accrebbero il loro dominio per           |             |   |
| mezzo del Carmagnuola, lo ammaz                 |             |   |
| zarono.                                         | 68          | 3 |
| Perdettero in una sola giornata gli ac          |             |   |
|                                                 | , 6g        | ) |
| Machiavelli, vol. IX. 38                        |             |   |

| •                                                  |            |
|----------------------------------------------------|------------|
|                                                    |            |
|                                                    |            |
| ▼ .                                                | 595        |
| Veneziani: S'oppongono al passaggio degli          |            |
| Imperiali. vol. V. pag.                            | 445        |
| Tolgono all'impero Gorizia e Trieste.              |            |
| Che cosa loro avvenisse dopo il fatto              |            |
| di Vailà. » 447 e                                  | seg        |
|                                                    | 448        |
| Prendono Faenza. VI.                               | 473        |
|                                                    | . 14:      |
| VENTIDIO; come si contenesse guerreg               |            |
| giando co' Parti.                                  | • • •      |
| VENTIMIGLIA GIOVANNI; spedito contro               |            |
| il Piccinino.                                      |            |
| VENTO (il); come possa nuocere ad un               |            |
| esercito. IV.                                      | 40         |
| VERBI (i): in Italia sono pochissimo va-<br>riati. |            |
| Sono il nervo e la catena d'ogni lin-              | •          |
| <del>_</del>                                       |            |
| gua. " VERGINTORIGE, francese; come fosse          |            |
| deluso da Cesare, a cui voleva im                  |            |
|                                                    | . 45       |
| VERGOGNA (la); per gli uomini grandi               | •          |
|                                                    | ,<br>, 12: |
| VERITA' (la): giova il dirla nel cospetto          |            |
| d'uomini prudenti. 1X                              |            |
| Quanto sia necessario che venga ascol-             |            |
| tata da' principi.                                 |            |
| VERONA: sotto la Signoria di Mastino               |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | . 14       |
| Stretta d'assedio dalle genti del Vi-              |            |
| aconti.                                            | •          |

.

|   | 5 <u>1</u> 6 V                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|   | Verona: Liberata dallo Sforza. vol. I. pag. 54                      |
|   | Sua posizione. " 57                                                 |
|   | Sorpresa dal Piccinino. 59                                          |
|   | Ha della somiglianza con Firenze. VII. 561                          |
|   | VERSI di Lorenze De' Medici, in conferma                            |
|   | d'una sentenza di T. Livio. III. 523                                |
|   | VERTENZE (le) fra' congiunti; debhono                               |
|   | conciliarsi amorevolmente, anzichè                                  |
|   | per via di litigi. 1X. 26                                           |
|   | VERTUNNO: amante di Pomona. V. 514                                  |
|   |                                                                     |
|   | D. trubician in terre bearing                                       |
|   | VESCOVADI (i): di Francia; a qual nu-<br>mero ascendessero. IV. 180 |
|   |                                                                     |
| • | D'Inghilterra; quanti fossero. 200                                  |
|   | VESPASIANO, imperatore romano: come                                 |
|   | trattasse Antonio, cui doveva la si-                                |
|   | curezza dell'imperial suo grado III. 122                            |
|   | Come vincesse i Giudei in Sorla. IV. 420                            |
|   | Vespro Sieiliano; perchè così denomi-                               |
|   | nato. I. 50                                                         |
|   | VESPUCCI: GIOVANNI di Simone; incar-                                |
|   | cerato. II. 105                                                     |
| , | Guido Antonio; oratore al re di Fran-                               |
|   | cia. " 28g                                                          |
|   | Oratore al papa. " 307                                              |
|   | VETTORI: FRANCESCO; intercede presso                                |
|   | la Signoria di Firenze, onde pro-                                   |
|   | vegga di danaro il Machiavelli. VII. 399                            |
|   | Intercede presso Leon X, per la libe-                               |
|   | razione del Machiavelli. VIII. 271                                  |
|   | Tanono del machiardin.                                              |

| ▼                                         | 597          |
|-------------------------------------------|--------------|
| Vettori: Francesco; Si querela col Ma-    | ••           |
| chiavelli degl' impostigli aggravi vol.   | VIII.        |
| pag.                                      |              |
| Ricovera in sua casa Piero Soderini, poi- | -            |
| chè venne della sua carica dimesso. »     | 285          |
| Impegnato di favorire il Machiavelli      |              |
| presso il pontefice.                      | 303          |
|                                           | 334          |
| Sue buone qualità,                        | 365          |
| VETTOVAGLIA (la): è necessario non venga  |              |
| impedita dal nemico, che sappiasi         |              |
| donde averla, e che non si disperda       |              |
| quella che si ha. IV                      | 483          |
| Come dovrà provvedersi, conservarsi,      |              |
| e distribuirsi.                           | ivi          |
| Deve abbondare in una città prossima      |              |
| -                                         | 5 <b>. 5</b> |
| VEZIO MESSIO, capitano de' Volsci;        |              |
| veggendosi stretto da' Romani, che        |              |
| cosa risolvesse e dicesse. Ill.           | 468          |
| VIA (la) della gloria e del biasimo, a    | •            |
| della sicurtà e del timore: si mani-      |              |
| festa a' principi mercè lo studio delle   | ٠,           |
| istorie, IX.                              | 5 <b>7</b>   |
| "Viene ad essi mostrata dai cieli.        | 5 <b>9</b>   |
| VIA (la) del mezzo: non praticata dai Ro- |              |
| niani, nel giudicar i loro sudditi III    | 344          |
| Praticata dai Sanniti inverso i Romani    |              |
| da essi rinchiusi alle Forche Cau-        |              |
| dine.                                     | 504          |

| 5ე8        | ▼                             |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| Via del mé | zzo: É dannosa, e debbe       | 25-             |
|            | ente evitarsi.vol. III. pag.  |                 |
| _          | non possa tenersi da un       | •               |
|            | da un capitano.               | - 405           |
|            | Gialio II: per Perugia.       |                 |
| Per Bolos  |                               | » 2 <b>9</b> €  |
|            | (i); si danno ai Venezia      |                 |
|            | ATO GASPARO: capo de          |                 |
| polo m     |                               | II. 142         |
| Spedit a   | llo Sforza.                   | • 143           |
|            | l) Антоніо; capitano I        | ivor-           |
| nese.      | •                             | ∞ 3ეე           |
| VILLANI (  | Giovanni; che dica di         | Fie-            |
| sole.      |                               | l. 81           |
|            | : di Venezia ; in vender la   | 1 511 2         |
|            | ai Fiorentini.                | ll. 10          |
|            | ntini , Veneziani e Franc     |                 |
| nel fare   | si tributari d'altrui, da     | che             |
| nascess    | ••                            | Ш. 377          |
|            | siani ; di che fu loro cagion |                 |
|            |                               | <b>1</b> ∇. 355 |
|            | anche agl'inimici.            | IX. 12          |
| VINEGIA:   |                               |                 |
|            | (la) del diritto delle g      |                 |
|            | sere punita da ogni re        |                 |
|            | B - F - F                     | III. 370        |
|            | a): è nociva in un govern     |                 |
| Aperta; u  | isita da'Romani in pre        |                 |
|            | e, cosa fosse.                | • 584           |
| Fartiva,   |                               | <b>»</b> 386    |
|            |                               |                 |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 499 |
|----------------------------------------------|-----|
| Violenza: Acciò possa praticarsi in una      |     |
| repubblica, di che cosa v'ha d'uopo.         |     |
| vol. III pag.                                | 500 |
| VIRGILIO: suo detto in lode di Tullo.        | 106 |
| Che cosa faccia dire a Didone per iscu-      | •   |
| sar l'inumanità del suo regno. IV.           | 86  |
| VIRGILIO MARCELLO; maestro del Ma-           |     |
|                                              | CVI |
| VIRGINIA; fu cagione che i Dieci ve-         |     |
| nissero privati della loro autorità. III.    | 514 |
| VIRGINIO: perchè non volle seccorrer         | •   |
| Sergio, e come ne fu da Romani               |     |
|                                              | 130 |
| Uccide la figlia Virginia, e che ne          |     |
|                                              | 163 |
| Fece creare 20 tribuni militari, e per-      |     |
|                                              | 172 |
|                                              | 175 |
| VIRTÙ (la): è laudata ed ammirata an-        |     |
| che negl'inimici. » 217, e IX.               | 12  |
| Fu sempre, in Roma repubblica, pre-          |     |
| ferita all'età ed al saugue. Ill. 226, e IX. | 45  |
| Se scorgasi in un giovane, non debbe         |     |
| aspettarsi ch'esso invecchi, per va-         |     |
| lersi di lui. III.                           | 238 |
| Dall'Assiria come passò in Roma, »           | 252 |
| Si sparse in altre nazioni dopo la ca-       |     |
|                                              | เบเ |
| Essa negli antichi, ed il vizio ne' pre-     |     |
| senti, sono cose più chiare del              |     |
|                                              | 234 |
|                                              |     |

| б | 800 <b>V</b>                                |           |
|---|---------------------------------------------|-----------|
| Į | Virtù: Se più essa, o la fortuna, am-       |           |
|   | pliasse il romano impero vol. III. p. 23    | 5.        |
|   | 240 e 2                                     |           |
|   | Negli eserciti romani; fece loro acqui-     | •         |
|   | star l'imperio. 236 e 24                    | <b>48</b> |
|   | Grandissima, ed accoppiata alla for-        | •         |
|   | tuna ; si soorge nelle guerre sostenute     |           |
|   | dai Bomani. " 23                            | 8         |
|   | Nelle guerre; se fosse maggiore negli       |           |
|   | antichi, anzichè ne' moderni, prima         |           |
|   | e dopo l'invenzione delle artiglierte. + 50 | 7         |
|   | e 31                                        |           |
|   | Perchè nelle guerre si dimostri meno        |           |
|   | da' moderni che non si dimostrasse          |           |
|   | dagli antichi. » 31                         | 3         |
|   | È maggiore nelle fanterie, che non nei      |           |
|   | cavalli. 32                                 | 20        |
|   | De'soli capitani, ovvero de'soli sol-       |           |
|   | dati; ha talvolta guadagnato la gior-       |           |
|   | nata. • 47                                  | 10        |
|   | Degli uomini grandi e rari; genera in-      |           |
|   | vidia in altrui.                            | 9         |
|   | Grande; cancella gli errori che com-        |           |
|   | metter si possano.                          |           |
|   | Eccessiva; suol mitigar gli eccessi 💌 i     | ŗž        |
|   | Di Manlio; fece che i Romani ripor-         | _         |
|   | tasser vittoria su i Latini. » 50           | 3         |
|   | Debb'esser accompagnata dalla reli-         |           |
|   | gione. • 53                                 | 9         |
|   | De' soldati romani; valse a liberarli       |           |
|   | dall'assadio do' Volsoi u ini e se          |           |

Diviene insuperabile, se sia unita alla

torni.

Necessità.

ivi

VIII. 234

| Virtù: De' capit quanto possa ne' loro  |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| eserciti misti. vol. VIII. pag.         | 35 L        |
| Vera d'un principe; di quanta riputa-   |             |
| zione ella sia. IX.                     | 4 L         |
| » E quai vantaggi gli arrechi. » ivi e  | 42          |
| Dà riputazione all'autorità.            | 51          |
| Titolo ch' ebbe Gio. Galeaszo Visconti, |             |
| chiamato il Conte di Virtù. I.          | 244         |
| VISCONTI (i): samiglia potentissima mi- | • •         |
| lanese; loro condizione, e come sa-     |             |
| liti alla Signoria. » 55 e              | seg.        |
| Gacciano i Torriani da Milano.          | 55          |
| Accrescimento di loro potenza. » 65 e   | seg.        |
| BERNABO; collegato co' Fiorentini con-  | •           |
| ~                                       | 195         |
| Preso da Giovan Galeaszo suo nipote. »  | <b>2</b> 45 |
| CARLO; disonorato dal Duca di Mi-       |             |
| lano.                                   | 219         |
|                                         | <b>250</b>  |
| Assale e ferisce il medesimo nel tempio |             |
|                                         | 254         |
| È uocieo.                               | 255         |
| FILIPPO; rinchiuso in Pavia. 1.         | 69          |
| Sposa Beatrice figlia di Cane Fazino. » | ววี         |
| » Riacquista perciò Milano e tutta Lom- | •           |
| bardia. **                              | iyi         |
| » Per gratitudine a tanti beneficj ac-  |             |
| cnsa di stupro Beatrice e la fa mo-     |             |
| rire.                                   | ivi         |
| Erede dei disegni del padre.            | ivi         |
| Disende Giovanna regina di Napoli. »    | 75          |

| ▼                                       | 6e   | 3          |
|-----------------------------------------|------|------------|
| Visconti: Filippo; Come governasse le   |      |            |
| guerre. vol. 1. pag                     |      | 6          |
|                                         | 25   |            |
|                                         | 26   | •          |
| Sue imprese.                            | i    | ,i         |
|                                         | 26   |            |
|                                         | 280  | )          |
| Fa la pace.                             | 28   | 4          |
| In guerra col Papa. II. 6 e             |      | •          |
| Favorisce Rinieri d'Angiò.              |      | 2          |
| Favorisce Alfonso re d'Aragona.         | 1    | 3          |
| Perde Genova.                           | 1    | 7          |
| Incitato a guerra contro Firenze.       |      | 8          |
| Manda il Piccinino contro Genova.       | 2    | Ł          |
| Manda genti in Toscana a disesa d       | i    |            |
|                                         | • 3  | I          |
| Blandisce lo Sforza comandante dell'ar  | •    |            |
| mata nemica.                            | 3    | 4          |
| Cerca di riavere le città perdute.      | • 4  | ø          |
| Sua simulazione.                        | , 4  | 3          |
| Disegna d'assaltare la Toscana.         | • 6  | 2          |
| Le sue genti sono battute presso il Bor | •    |            |
| go d'Anghiari.                          | • 8  | 3          |
|                                         |      | 7          |
| Offre la figlia in moglie allo Sforza.  | > i  | vi         |
| Fa pace co' Veneziani e co' Fiorentini. | » g  | 8          |
| Suscita nuova guerra.                   | , 11 | 2          |
| Ridotto in cattiva situazione. " ivi e  | : se | <b>g</b> . |
|                                         | 11   | 4          |
| Perchè non potè ridur Milano a Li       | •    |            |
| hortà 111                               | •    | . 9        |

.

| 604 <b>V</b>                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Visconti: Filippo. Assaltato dagli Svizzeri                                      |  |
| spedisce incontro ad essi il Carma-                                              |  |
| gnuola. vol. III. pag. 332, e 1V. 304                                            |  |
| Muove più volte guerra ai Fiorentini,                                            |  |
| ma inutilmente, e perchè III. 360                                                |  |
| GALEAZZO; manda soccorsi a Castruc-                                              |  |
| cio. I. 137                                                                      |  |
| Invita Lodovico di Baviera a venir in                                            |  |
| Italia. , 139                                                                    |  |
| Gio Galbazzo: suoi disegni. » 68                                                 |  |
| Il suo stato come si dividesse. » 69                                             |  |
| Vien dette Conte di Virtù; e per aver                                            |  |
| preso Bernabò suo zio, divien prin-                                              |  |
| cipe di tutta Lombardia. " 244 e seg.                                            |  |
| Suoi disegni mandati a vôto dalla                                                |  |
| morte.                                                                           |  |
| Ordisce congiure contro Firenze. » 254                                           |  |
| Sua morte. 256                                                                   |  |
| VISIGOTI (i): vinti da Mario; e V.                                               |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |  |
| Assaltano l'impero romano. » 3 e seg.                                            |  |
| VITA (la): santa de' primi pentefici, fu<br>la cagione per cui essi venivano ri- |  |
| veriti, e la religione cristiana potè                                            |  |
| di molto ampliarsi. I. 21                                                        |  |
| Frugale de' Tedeschi. IV. 221                                                    |  |
| Civile; se sia, o no, dissimile dalla                                            |  |
| militare. "241 e seg.                                                            |  |
| Militare; quanto sia degna di lode, e                                            |  |
| d'esser imitata e seguita. » 243                                                 |  |
|                                                                                  |  |

| ▼ .                                                   | 6•5 •                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Vita: Degli antichi Romani;                           |                      |
| tuttavia imitarsi. vol                                | . IV. pag. 254       |
| Del Duca Valentino; scritta                           | dal Tom-             |
| masi.                                                 | VI. 424              |
| De' principi buoni; debbę av                          | ersi a mo-           |
| dello da ogni principe.                               | IX. 43               |
| VITELLESCHI GIOVANNI: sue c                           | eariche so-          |
| stenute , suo carattere , e :                         |                      |
| rità temuta pur dal papa.                             | 11. 64               |
| Sue lettere sorprese.                                 | » 65                 |
| E imprigionato.                                       | 66 و د               |
| Muore                                                 | » 67                 |
| VITELLI (i): temono l'ingra                           |                      |
| del Valentino.                                        |                      |
| CAMILLO; consiglia gli Ors                            |                      |
| Muore.                                                | » 369<br>» 382       |
|                                                       | · · · · · ·          |
| Nicolò; principe di Castello.<br>Espulso di Castello. | • •                  |
| Occupa nuovamente la detta                            | 9 291<br>città 9 311 |
| Rappacificato col papa.                               | » 320                |
| Fece disfar due fortezze, per                         |                      |
| curamente lo stato.                                   | 1V. 114              |
| Paolo; tornato in Firenze,                            |                      |
| prigionia di Mantova.                                 | 11, 406              |
| Greato capitano de' Fiorentini                        | .411 e IV. 67        |
| Aspettato da Mantova in Firens                        |                      |
| Precettore di Oliverotto da F                         |                      |
| l'arte militare.                                      | 1V. 47               |
| lnganna i Fiorentini.                                 | V. 427               |
|                                                       |                      |

| • ,      | 606 V                                                             |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Vitelli: Paolo ; Fatto morire da' F                               | ioren-                |
|          |                                                                   | l pag. 360            |
|          | VITELLOZZO; condottiero di armat                                  |                       |
|          | vale.                                                             | II. 394               |
|          | Prende Citerna.                                                   | » 402                 |
|          | Creato capitano de' Fiorentini.                                   | » 411                 |
|          | Rompe i Colonnesi.                                                | » 440                 |
|          | Teme del Duca Valentino.                                          | . " 491               |
|          | Fatto strangolare dal detto Duca.                                 | . ≠ 500 , e<br>1V. 4g |
| •        | Precettore di Oliverotto da Ferm                                  |                       |
|          | l'arte militare.                                                  | IV. 47                |
|          | Toglie aleune terre ai Fiorentini.                                |                       |
|          | Autore della ribellione di Arez                                   |                       |
|          | della Valdichiana.                                                | VI. 223               |
|          | In odio al Duca Valentino, e de                                   |                       |
|          |                                                                   | 334 e 361             |
|          | Fatto imprigionare dal detto D                                    |                       |
| •        |                                                                   | a 431                 |
|          | Fatto morire dal medesimo. »                                      |                       |
|          | VITELLIO, imperatore romano: v                                    |                       |
|          | rato.                                                             | III. 62               |
|          | Cattivo principe, i di cui nu<br>eserciti orientali e occidental  |                       |
|          |                                                                   |                       |
| •        | valsero a salvarlo da que' nem<br>suscitossi contro, mercè i suoi |                       |
|          | stumi, e la sua malvagia vita.                                    |                       |
|          | VITERBO; messa a saoco dal Duc                                    |                       |
|          | lentino.                                                          | VI. 464               |
|          | VITTORIA (la): ancorobe ottenut                                   |                       |
| <u> </u> | (in) i uncorono ottenut                                           |                       |
|          | •                                                                 |                       |
|          |                                                                   |                       |
|          |                                                                   |                       |
|          |                                                                   |                       |
|          |                                                                   |                       |

tichi, sono cose più chiare del sole. 254

|    | • 608 V                                   |
|----|-------------------------------------------|
|    | Vizi (i); quali siano quelli per cui i    |
| 1  | grandi diventan preda de' piccoli, vol.   |
| 4  | pag.                                      |
|    | Vocaboli (i): naqvi; quando introdu-      |
|    | eonsi in una lingua. V.                   |
|    | Tolti ai Lombardi ed ai Latini, che       |
|    | usò Dante.                                |
|    | " Trovati dal medesimo.                   |
|    | Fiorentini; come siano divenuti comu-     |
|    | ni in tutta Italia , "                    |
|    | Lombardi ; sono bestemmie.                |
|    | Voce di popolo, è vece di Dio: savis-     |
| 2  | simo detto.                               |
|    | Voca (le) false, sparse ad arte in tempo  |
|    | della zussa, possono esser cagione        |
|    | della vittoria. IV.                       |
| •  | Volonta' (la): nel ceder altrui le terre, |
|    | da che nasca. III.                        |
|    | Degli nomini, non le fortezze, è quella   |
|    | che mantiene i principi nel loro          |
| 3  |                                           |
|    | VOLSCI (i): e gli Equi, assaltano i La-   |
| 1  |                                           |
| 16 | Muovon guerra ai Romani.                  |
|    | Circondati da' Romani, che cosa opra-     |
| 46 |                                           |
| •  | Sempre vinti, non farono vincitori che    |
|    | allor quando ebber a duce Corio-          |
| 46 |                                           |
| 4. | Volendo soucorrer la plebe d'Ardea,       |
|    | though the property                       |

| · <b>v</b> ,                           | Gog  |
|----------------------------------------|------|
| son vinti da' Romani accorsi a favor   | oog  |
| della nobiltà. vol. 111. pap.          | 514  |
| Volsci: Uniti ai Latini e agli Ernici, | ·    |
| congiurano contro Roma.                | 524  |
| Come riuscissero ad assediar i Romani, | •    |
| e ne fosser poi rispinti.              | 539  |
| VOLTAIRE; biasimato sopra tutti i de-  | _    |
|                                        | KXIV |
| VOLTERRA: come posta in libertà. "     | 168  |
|                                        | 287  |
|                                        | 289  |
| Una miniera d'allume che in essa ei    |      |
| scoprì, su cagione di tumulti in To-   | _    |
| M4 00                                  | 239  |
|                                        | 241  |
|                                        | 242  |
|                                        | 243  |
| VOLTERRA (da) Antonio: uno de' con-    |      |
|                                        | 265  |
| Perchè non riuscisse ad uccider Lo-    |      |
| renzo De' Medici. III.                 | 431  |
| Y                                      | •    |

YES; presso gl'Inglesi, ha lo stesso significato che il st presso gl'Italiani. vol. V. pag.

 $\mathbf{z}$ 

Z GONARA (da) ALBERICO; al soldo de Fiorentini. 401. 1. pag. 267
Machiavelli, vol. IX. 39

j

FINE.

COMPILATO DA FRANCESCO ANTOLINA.

## ERRORE

## CORRECTORS .

| Pag.               | lin.               |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Pag.<br>66         | i guardarsi dai    | guardarsene i .        |
| 76                 | 1 suddetto         | detto                  |
| 76<br>138          | 9 consigllarsi .   | consigliarsi           |
| 159                | 49 abbisogua       | abbisogna              |
| 168                | GOMANDANTE         | abbisogna<br>Comandant |
| 174<br><b>25</b> 0 | 6 come             | come                   |
|                    | 5 stridar          | strider                |
| <b>2</b> 56        |                    | II. 160                |
| 263                | 15 » 143           | V. 443                 |
| 310                | 6 Retrovattive;    | Retroattive 1          |
| 36g                | 26 Bianhi          | Bianchi                |
| 484<br>533         | 2 osservarano      | osservarono            |
| 533                | 35 SPIIRIO-CASSIO: | SPITRIO CASSIO         |

## PUBBLICATO

## IL GIORNO XXI FEBBRATO

M. DCCC. XXII.

Se ne seno tirate due solo copie in carta turchina di Parma. Vita e Fatti di Guidobaldo I. da Montefeltro Duca d'Urbino, libri dodici di Bernardino Baldi da Urbino Due volumi in 8 grande, levigati, col ritratto del Duca e quello del Baldi; prezzo lir. 7.00.

Questa è una di quelle opere che debbe far ressare in parte i rimproveri che, a detta dell'Autore della presazione, fanno gli Stranieri agl'Italiani d'essere poco curiosi indagatori delle patrie memorie, ed infingardi a promulgare le loro glorie, mentre pieni di ammirazione si mostrano per le oltramontane. Essa esce la prima volta da' miei torohi, dopo esser giaciuta più secoli manoscritta in più biblioteche, se non dimenticata, certo negletta. A persuadere ch' essa meglio di tante altre meritasse la pubblica luce, bastava il sapere ch'era opera di monsignor Bernardino Baldi, uno de'più grandi e più fecondi scrittori del secolo XVI. Il merito d'averla fatta da prima conoscere si debbe al celebre sig. conte Giulio Perticari di Pesaro, il quale nel vol IV del Giornale che intitolasi Biblioteca Italiana ne pubblicò l'anno 1816 alcun saggio di singolare bellezza; o quello d'avermi poste in istato d'imprimerla, all'egregio sig marchese Don Gian Jacopo Trivulzio, che ebbe il mas d'esse in dono Antaldi di Pesaro. dal marchese Antalilo mss. che solo ebbe l'ultima mano dall'Autore-

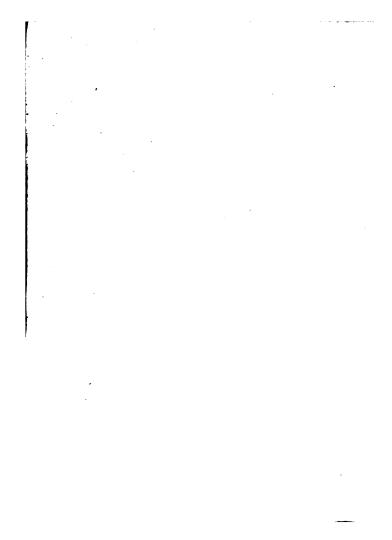

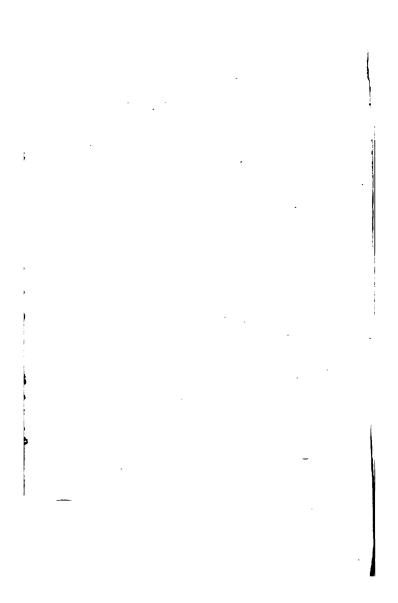